#### Según un relevamiento realizado por IDEA

Lionel Messi y Marcos Galperin, los más "exitosos" según los profesionales sub-40\_contratapa



W W W . C R O N I S T A . C O M

# El Cronista

BUENOS AIRES . ARGENTINA

JUEVES

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.718 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500



EL PRESIDENTE, JAVIER MILEI, YA LO ENVIÓ AL CONGRESO

### El Gobierno estima que la negociación para aprobar el Presupuesto le llevará cerca de dos meses

Ayer Francos y Caputo, recibieron a los presidentes de las comisiones de Presupuesto del Congreso, para diseñar la estrategia legislativa

Con el Presupuesto 2025 ya girado por el presidente Javier Milei al Congreso, la Casa Rosada comenzó a confeccionar las primeras reuniones para buscar los votos para su media sanción en la Cámara de Diputados. Ayer, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos,

y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert, y en el Senado, Ezequiel Atauche, para darles la letra fina del proyecto y comenzar a diseñar la estrategia legislativa.

En la reunión, celebrada ayer, se pactó que la semana que viene arranquen las exposiciones de los funcionarios libertarios en la Cámara de Diputados. Siendo optimistas, en el Gobierno estiman que la negociación llevará dos meses. \_\_\_P.4y5

ZOOM EDITORIAL

La FED empuja y el Presupuesto alienta pero el cepo acota el escenario inversor

Walter Brown **Jefe de Redacción** \_\_**p. 2**\_\_ **OPINIÓN** 

Gobernanza sin Gobierno

Enrique Zuleta Puceiro

Analista político

\_\_p. 3\_\_\_

▶ #CASHTAG

Un Milei cada vez más kirchnerista

Jairo Straccia
Periodista
\_\_p.12\_\_



EL RECORTE FUE DE 50 PUNTOS BÁSICOS

### La Reserva Federal movió el tablero financiero global y bajó la tasa por primera vez en cuatro años

La Fed adelantó que habrá otra baja de 50 puntos adicionales antes de fin de año

La Reserva Federal (Fed) de los EE.UU. bajó ayer las tasas de interés 50 puntos básicos, llevándolas al rango entre 4,75% y 5% con lo que inició un ciclo de flexibilización monetaria. Se trata del primer recorte en más de cuatro años, cuando la pandemia forzó a emitir dinero que im-

pulsó la inflación en los Estados Unidos hasta 9,1 por ciento. Wall Street reaccionó al alza con la noticia, pero al cierre de la rueda revirtió las ganancias y terminó en rojo. El Nasdaq cayó 0,31%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,29%. El Dow Jones perdió 0,25 por ciento. \_\_\_\_ P. 14



EN EL PROCESO PASÓ DE \$1425 A \$1215

Con siete semanas en caída, el dólar financiero vale 15% menos y tiene su mayor racha bajista en una década \_\_\_P. 16

#### DEL TUIT DEL DÍA



"Uno de los aspectos relevantes a considerar para una "salida del cepo con riesgos acotados", sería el de contar con dólares ante eventuales corridas desde los activos en pesos"

Gabriel Rubinstein

#### ▶ EL NÚMERO DE HOY

6.318

millones de dólares creció la deuda del Estado en situación de pago normal en julio, y alcanzó los u\$s 455.935 millones

#### ZOOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

Si el Presupuesto se aprueba, ofrecerá un condimento para que el plato argentino sea más atractivo a la voracidad del mercado. El cepo alejará comensales

### La FED empuja y el Presupuesto alienta pero el cepo acota el escenario inversor

a noticia que llegó de Estados Unidos empezó ayer a conformar un escenario ideal para los bonos argentinos, que el Gobierno planteó solidificar el año próximo con el proyecto de Presupuesto que ingresó al Congreso. La Reserva Federal recortó la tasa 50 puntos básicos y anunció otra medida similar antes de fin de año, lo que desvía el interés de los inversores hacia los títulos de alto rendimiento. Una atención que el equipo económico espera captar, al dejar por escrito en el Presupuesto su regla fiscal de déficit cero, la cual plantea anteponer el ahorro para el pago de los intereses de la deuda, antes de avanzar en gastos.

La idea de avanzar en esa línea puede encontrar un origen histórico vinculado a la economía asiática y en su desarrollo muestra un hecho clave, del cual se cumplirán 39 años este domingo, que sucedió curiosamente en EE.UU. y es recordado con preocupación por los libertarios, a la hora de sostener el camino elegido.

El flamante viceministro de Economía, José Luis Daza, recordó hace unos días que entre 1953 y 1985, Japón implementó la "regla fiscal del 20%", por la que el gasto del gobierno nacional no podía superar el 20% del producto bruto. "En esos años fue el país que más creció en el mundo. Las arcas fiscales crecían tan rápido producto del crecimiento

económico, que Japón bajó impuestos todos los años hasta 1985 para limitar superávits", escribió en la red X y agregó que esa regla se cumplió "en todos los países que se desarrollaron rápidamente, en 50 años (Corea del Sur, Singapur, Taiwan, Hong Kong)".

Pero también alertó que "en el llamado Plaza Accord", el acuerdo "impulsado" por la administración Reagan y firmado en el hotel Plaza de Nueva York un 22 de septiembre de 1985, entre Japón, Estados Unidos, Alemania Occidental, el Reino Unido y Francia para depreciar el dólar frente a las monedas de esos países; la nación nipona "se comprometió a abandonarlo y gastar más". Así, remarcó: "Hoy es el país con mayor deuda pública del planeta", un ranking en el que Argentina figura en la parte alta de la tabla.

Lo cierto es que si el Presupuesto logra superar el arduo debate que le espera por delante ofrecerá un condimento para que el plato argentino sea más atractivo a la voracidad del mercado. Aunque en la medida en que las restricciones cambiarias se mantengan, el riesgo país persistirá en niveles altos y alejará algunos comensales. El interés se canalizará en los bonos. Para el resto, habrá que esperar. En particular las inversiones en infraestructura que hoy, con la obra pública frenada, mantienen en vilo a gobernadores que piensan en el próximo paso por las urnas, cuando el Presupuesto esté activo en 2025.

▶ LA FOTO DEL DÍA

#### José Sarmento Matos/Bloomberg

#### Siguen sin freno los incendios en Portugal

Los letales incendios en el centro y norte de Portugal han puesto al límite a los servicios de emergencia y el ayer comenzaron a llegar muy necesarios desde España y Marruecos, según informó la autoridad de protección civil. Al menos siete personas han muerto a causa de las llamas en los distritos de Aveiro y Viseu, con decenas de casas destruidas y decenas de miles de hectáreas de bosque y matorral consumidas.





La frase del día

Oscar Zago

Diputado nacional

"El asado fue mal comunicado. En ningún momento se invitó para festejar nada. No me siento ningún héroe. La verdad es que no nos sentimos ningunos héroes. El encuentro venía gestándose hace rato. La cena no se hizo solamente por el veto, ni nada que se le parezca, sino que fue la continuación de una serie de encuentros que se venían dando entre grupos de diputados de las distintas fuerzas"

**OPINIÓN** 

**Enrique Zuleta Puceiro** Analista político



# Gobernanza



En los sistemas parlamentarios, la posibilidad de un gobierno sin base en el equilibrio de las instituciones es un supuesto normal y de hecho frecuente en paises de sistemas partidarios no polarizados, en los que los resultados electorales no siempre ofrecen hacen posible la constitución de mayorías gubernativas. De alguna manera, es uno de los supuestos básicos del sistema parlamentario y justifican su adopción casi universal. El sistema se reajusta en función de las mayorías cambiantes, a través de los mecanismos de confianza y censura a las gestiones de los poderes ejecutivos.

En los sistemas presidencialistas, una situación de desequilibrio redunda rápidamente en una crisis de poderes que, cada vez más, suele desembocar en procesos de erosión de la base política del gobierno. En América latina, se expresa a través de la crisis recurrente del poder presidencial. De hecho, ha sido una razón principal, de la quiebra de las democracias. Hasta hace algunos años por la via de los golpes cívico-militares y, desde los años '80, por la vida del impeachment de presidentes que, carentes de apoyo político, precipitaban el ascenso al poder de los vicepresidentes.

A partir del comienzo del ciclo político actual, hacia los 2000, el sistema político comenzó a administrar mejor los vacíos de la institucionalidad vigente, por la via de la consolidación de gobiernos altamente concentrados, que compensan la debilidad política extremade los presidentes con el recurso a la centralización de facultades de emergencia. Es el caso de casi todos los paises de la región, con matices diferenciales mínimos.

Se abren asi incógnitas recurrentes. ¿Cómo traducir el mapa resultante de la competencia polarizada de las elecciones, con el mapa dinámico y cambiante de las expectativas de la sociedad, de las necesidades viejas y nuevas que el mismo cambio político retroalimenta?

En nuestro país, las respuestas son cada vez más difíciles. Los negociadores tanto por parte del Gobierno como de parte importante de la oposición parecen haberlo entendido asi, luego de derrotas sucesivas en el intento del Ejecutivo de doblegar a las mayorías calificadas del Congreso.

El problema es que, detrás del hiperpersonalismo del lenguaje de las campañas permanentes de uno u otro signo, no parece haber mucha sustancia. La sociedad tiene la impresión de que detrás de la fachada de la política, no hay más sustancia que un vacío profundo

deideas, de compromisos y de proyectos. Desde hace mucho tiempo, la política y los políticos renunciaron a las ideas y conciben su trabajo en términos estrictos de supervivencia. El grado creciente de desapego y desconfianza social hacia la política tiene aquí su explicación más importante. La gente no confía en la política porque la políticatampococonfíaen lagente.

Las razones para el pesimismo son claras. El Presidente Javier Milei es el más débil y vulnerable de la historia contemporánea. Si se sostiene es por la secreta convicción de parte importante de la sociedad de que detrás de ese expresionismo a veces brutal de su estilo político, hay alguien personalmente honesto, que trata de convertir su sinceridad expresiva en un argumento central para gobernar.

En este sentido, el consenso de que aun goza depende de su capacidad para mostrar hacia dónde va y a su voluntad de explicarlo. Mas allá de que se coincida en sus propuestas, una minoría intensa está dispuesto a defenderlo y no dudará en hacer todos los esfuerzos que se le demanden para evitar que prevalezcan fuerzas en contrario a las que se les descuenta su escasa voluntad de cambio

La experiencia comparada demuestra que todo gobierno logra conservar este consenso básico en la medida en que conserva esa posibilidad de mostrar un rumbo y sacrificar lo que sea en aras a su consecución. Cualquier gesto o síntoma de duda en el sentido de la orientación producirá una reacción inmediata.

El nuevo Presidente ha perdido ya el periodo de gracia de todo gobierno -Milton Friedman en sus consejos a futuros gobiernos libertarios lo reducida a seis meses. A partir de este momento, no solo deberá gobernar casi sin apoyos, con un congreso dividido, un sistema de justicia en el mejor de los casos desentendido de los temas centrales de la economía y la sociedad, unos medios de comunicación social alertas y vigilantes en una crítica sin concesiones, gobiernos provinciales volcados hacia una defensa excluyente de sus propios intereses y, sobre todo, una sociedad dispuesta a competir en aquello en que debería cooperar y a 'cooperar' precisamente en lo que debería competir.

Las chances del Presidente de salir airoso del compromiso, dependen de aquí en más de su capacidad para operar como un gran facilitador, atento y sensible a las demandas y a las capacidades de una sociedad civil notablemente másfuerte que la sociedad política. Capaz, por tanto, de asegurar la agenda de una presidencia de transición. La campaña ha terminado.

Una perspectiva como la expuesta está muy lejos de constituir una pesadilla: es más bien la concreción del sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución, basado en el modelo de la república federal y la lógica parlamentaria hoy por hoy vigente en todas las democracias avanzadas.

La fuerza de un gobierno depende asi casi exclusivamente de sus capacidades y posibilidades de generar una base de gobernanza. Es decir, de equilibrio de poderes, sustentable más allá de la emergencia.\_\_





ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

#### El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### Batalla fiscal

### El Gobierno apuesta a una negociación de dos meses para aprobar el Presupuesto

Ayer se reunieron en Rosada el jefe de Gabinete, los titulares de Presupuesto en el Congreso y el ministro de Economía para ultimar la estrategia. Qué cambios aceptan para reunir votos

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

Con el Presupuesto 2025 ya girado por el presidente Javier Milei al Congreso, la Casa Rosada comenzó a confeccionar las primeras reuniones para buscar los votos para su media sanción en la Cámara de Diputados. Ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert, y en el Senado, Ezequiel Atauche, para darles la letra fina del proyecto y comenzar a diseñar la estrategia legislativa.

La reunión se celebró en el despacho de Francos y se pactó que la semana que viene arranquen las exposiciones de los funcionarios libertarios en la Cámara de Diputados. También estuvieron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A la salida del encuentro, fuentes oficiales confirmaron que los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas) serán los primeros en exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Sin embargo, no estaba confirmado que vaya el ministro de Economía, Luis Caputo, como así tampoco el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

Desde el bloque de diputados de Unión por la Patria (UP),

solicitaron un "debate profundo" y "que vengan todos los funcionarios, empezando por el ministro de Economía y el presidente del BCRA". Así lo manifestaron luego de una reunión de trabajo para analizar el proyecto enviado por Milei

#### PRÓXIMOS PASOS

En la Jefatura de Gabinete calculaban que la discusión en la Cámara baja podía durar cuatro semanas. "Todo depende de los números, nosotros los tenemos", aseguraba una altísima fuente de la Casa Rosada, que dejaba a entender que una parte de los diputados de Unión por la Patria podría darle los votos para el tratamiento en una de

Fuentes oficiales confirmaron que Guberman (Hacienda) y Quirno (Finanzas) serán los primeros en exponer

Desde el bloque de diputados UP solicitaron un "debate profundo" y que asistan todos los funcionarios

"Se pueden cambiar partidas siempre que sean reubicaciones y no comprometan el objetivo de déficit cero"

las dos cámaras. Esa información era relativizada por fuentes peronistas.

De cualquier manera, en el Ejecutivo prevén que la discusión por los fondos será algo áspera. Las miradas se posa en los gobernadores, más que nada en relación a la discusión en el Senado. "Nos van a querer complicar las cosas", afirmaba un funcionario libertario. Es por eso que los equipos técnicos del Gobierno no descartaban que el oficialismo pudiera aceptar algunas sugerencias de diputados aliados durante las reuniones en la comisión de Presupuesto y Hacienda. En rigor, la regla es que los proyectos presupuestarios se modifiquen en esa primera instancia.

"No tenemos problema en escuchar algunas propuestas. Se pueden cambiar algunas partidas siempre que sean reubicaciones y no comprometan el objetivo de déficit cero", indicaba a El Cronista una alta fuente oficial. Dado que los gobernadores serán actores fundamentales para conseguir mayorías en ambas cámaras (principalmente en el Senado), el Gobierno acordó en la reunión de ayer establecer una estrategia "espejo" para negociar al unísono en las dos cámaras.

En el caso que el proyecto enviado por Milei no sea sancionado, en la Casa Rosada ya se preparaban para la única opción restante, indicada en la Ley de Administración Financiera en su artículo 27: prorrogar el Presupuesto 2023 con las ampliaciones parciales de 2024, con ingresos a precios de 2025.

Las consideraciones varían según el dirigente con el que se hable. Una alta fuente de Balcarce 50 confesaba que la prórroga presupuestaria era, en rigor, la opción que no es despreciada por la mesa chica. "En realidad es nuestro Plan A", afirmaba.

Esto tendría una contraparte importante. La discrecionalidad total sobre esos fondos y la falta de objetivos no terminaría de caer bien en los organismos multilaterales de crédito.\_\_\_

### CABA y Nación acordaron el pago de la Coparticipación

**Amparo Beraza** 

aberaza@cronista.com

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se reunió con 11 funcionarios del Ministerio de Economía en una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema por el pago de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Sin la presencia jefe de la cartera Luis Caputo acordaron presentar "un acuerdo" para el cumplimiento de la cautelar que dispuso el Tribunal Supremo con un mecanismo desdoblado de pago de la coparticipación.

Según informaron desde la administración porteña que preside Jorge Macri a El Cronista, Nación y Ciudad acordaron presentar un acuerdo conjunto en cinco días hábiles

del 2,95%de Coparticipación que fijó la cautelar del máximo tribunal se divida en un 1,40% por goteo diario, tal como reclamaba la Ciudad, y 1,55% de manera semanal, acorde a la voluntad del Ejecutivo nacio-

"Queremos darle certeza a los porteños de que llegamos a un acuerdo por el cobro del 2,95% que nos permite dar respuestas desde la Ciudad. Esto es un paso adelante muy importante y tiene buena voluntad de ambas partes, del Gobierno Nacional y de la Ciudad", indicó Jorge Macri al salir de la audiencia que mantuvo con representantes del gobierno nacional.

El jefe de Gobierno indicó que a pesar del acuerdo "sigue la discusión profunda" porque la Ciudad tiene "un derecho al que establecería que el pago 3,50". "La Nación tiene una

Valor agregado El Cronista | Jueves 19 de septiembre de 2024



Caputo y Francos iniciaron la ronda política con las espadas políticas y legislativas del oficialismo

mirada diferente y eso lo iremos trabajando, pero dimos un paso adelante muy importante. Valoro el gesto del Gobierno Nacional de buscar un acuerdo y que juntos podamos destrabar algo que las dos gestiones heredamos y que parecía no tener solución", concluyó el mandatario de la Ciudad.

Aunque no asistió el titular de la cartera, Luis Caputo, sí formaron parte de la convocatoria "los mismos cuatro funcionarios" del encuentro con el alcalde porteño del pasado 22 de agosto. La última audiencia se había realizado en esa fecha.

cuando Jorge Macri planteó que, durante esa reunión, "cada parte expuso sus posturas" pero no sirvió para llegar a un entendimiento. "Nación está pagando por adelantado cada viernes, cumpliendo con el fallo de la Corte", aseguraron desde Economía.

Sin embargo, desde la Ciudad afirmaban que Nación "decidió" a partir de la primera semana de agosto, "empezar a pagar de manera discrecional". "Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte", argumentó entonces Macri. Ayer lo acompañaron el procurador

general porteño, Martín Ocampo, y el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia.

Las reuniones entre ambas partes vienen sucediéndose desde enero, pero el conflicto perduraba porque desde Ciudad entendían que el Ejecutivo nacional no estaba cumpliendo con la forma de pago que había estipulado el máximo tribunal de Justicia. Hacia adelante se conformará una mesa técnica, indicaron fuentes de la negociación a El Cronista, para acercar posiciones sobre la cuestión de fondo con representantes de ambos gobiernos.



Jorge Macri dijo que el debate de fondo por el 3,5% sigue adelante



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

#### ¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!



Credicoop Responde al 0800-888-4500.

Rápido ( Sin trámites previos





Descargá la aplicación



La Banca Solidaria

### Economía & Política



"Vivimos situaciones anómalas que el Gobierno no tiene ningún apuro en Ricardo López Murphy Diputado Nacional

ONU, FONDOS DE INVERSIÓN Y FMI

### Caputo viajará dos veces en un mes a EE.UU. pero el mercado tiene pocas expectativas

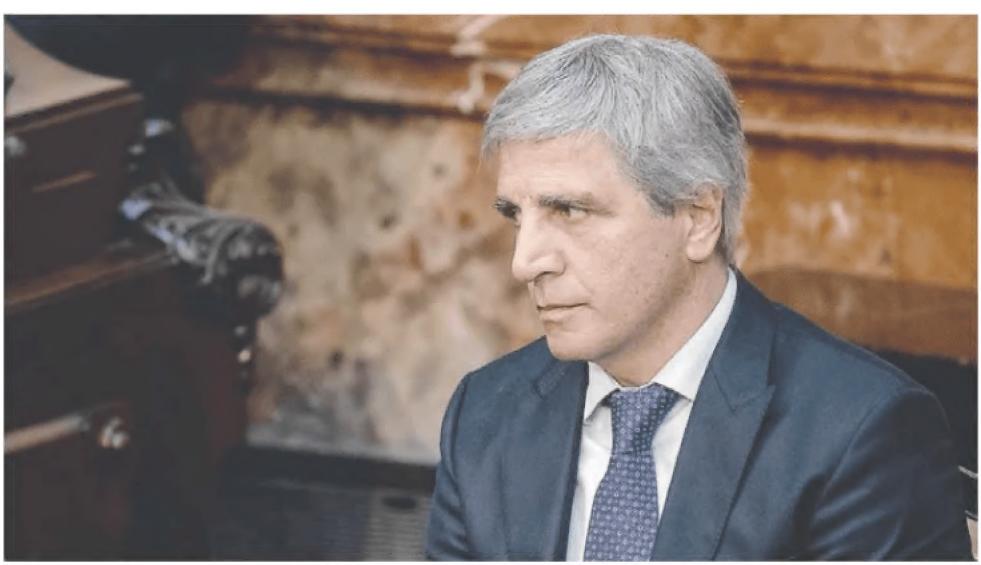

Se esperan anuncios de sobrecargos, pero no anuncios de nuevos acuerdos y fondos

Este sábado el ministro de Economía partirá a Nueva York junto al presidente Javier Milei. Se reunirá con fondos de inversión. A fines de octubre estará en el FMI, en Washington

\_\_ Florencia Barragan

fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Estados Unidos dos veces en el próximo mes. Por un lado, este sábado parte a Nueva York en la comitiva presidencial. Acompañará

al presidente, Javier Milei, que expondrá en la Asamblea de las Naciones Unidas. Por otro lado, a fines de octubre viajará a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se realiza en Washington.

Oficialmente, desde el Pala-

cio de Hacienda aseguran que la agenda que tendrá Caputo en Nueva York estará manejada por el Poder Ejecutivo. Mientras que en el caso del viaje al FMI a fines de octubre, aseguran que será para asistir como "siempre" lo ha hecho a las asambleas del Fondo.

Mientras tanto, fuentes del mercado local y de Wall Street siguen de cerca las giras. En este viaje a la ONU, esperan que Caputo se reúna con grandes fondos de inversión, interesados por el futuro de la política cambiaria y monetaria, las dos mayores incógnitas para los inversores. No se espera ningún anuncio de nuevo acuerdo con el FMI, y menos de fondos

Más allá del discurso que llevará Milei a Naciones Unidas, con críticas a la Agenda 2030, que involucra temas de género o de cambio climático, lo cierto es que esto no implicará una traba para que Argentina pueda acceder a fondos. En Estados Unidos definen la agenda como "moral", y aseguran que en relaciones bilaterales "no hay que estar de acuerdo en todo". El pulso que marca el alineamiento geopolítico y que mira Washington es la relación de Argentina con China y cómo se posiciona ante Venezuela. Y en esos puntos, ven a Argentina mucho más firme que otras potencias de América Latina, como Brasil.

Así todo, no se espera un inminente anuncio de nuevo financiamiento. Una fuente de Wall Street, que prefirió no ser mencionada, lo definió así: "Habrá reuniones privadas con inversores en búsqueda de fondos, pero la respuesta es siempre la misma. Los inver-

sores prefieren que (1) se cierre un nuevo programa con el FMI, (2) se elimine el cepo, para lo cual hay que unificar el tipo de cambio, (3) que se aprueben nuevas leyes y se inicien las privatizaciones y (4) que se solidifique un bloque político propio".

Del otro lado, el mercado ve que se aleja el cumplimiento de estos puntos: "El gobierno ha tenido algunos tropiezos políticos, tenemos un tipo de cambio cada día más atrasado, muy limitados brotes verdes en sectores particulares como oil & gas y minería, menos reservas y nos alejamos de lo pautados con el FMI".

Desde un fondo de inversión local hicieron un análisis similar. La fuente, que prefirió no ser mencionada, afirmó: "Creo que estamos todavía en una especie de plan A, que es mantener el tipo de cambio actual, el crawling peg al 2% y confiar en que el sector privado va a vender dólares. Si en ese plan A el Banco Central no pierde reservas horriblemente, seguirá en pie. Implica que no sumas dólares nuevos, no salís del cepo, pero bajás la inflación".

Donde sí se esperan novedades es en el viaje de Caputo al FMI en octubre. Allí, podría haber algún tipo de anuncio de descenso de los famosos "sobrecargos", que podría implicar un "ahorro" de u\$s 1100 millones por año para Argentina.\_

POCO POSITIVO

### El PBI cayó 3,4% en los primeros seis meses del año, según el INDEC

El Cronista

Buenos Aires

En el segundo trimestre de 2024, el producto interno bruto (PIB) descendió 1.7% en términos desestacionalizados respecto al primer trimestre del año, señaló el último informe portaciones, con 3,9%.

del INDEC publicado este miércoles. Así, en la primera mitad del año la economía se hundió un 3,4%.

En cuanto a la demanda. solamente tuvieron un incremento trimestral, en términos desestacionalizados, las Ex-

El Consumo privado descendió 4,1%, el Consumo público cayó 1,1% y la Formación bruta de capital fijo bajó 9,1%.

La serie original del PIB, en comparación con igual período del año anterior, mostró un descenso de 1,7% en el segundo trimestre del año.

Entre los componentes de la demanda, el mayor descenso se observó en la Formación bruta de capital fijo, con -29,4% interanual (ia).

Por el lado de los sectores de actividad, se destacan los descensos en Construcción (-22,2% ia), Industria manufacturera (-17,4% ia) y las actividades de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-15,7% ia).

En contrapartida, crecieron el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (81,2% ia), Pesca (41,3% ia) y Explotación de minas y canteras (6,6% ia).

Por otra parte, la industria y la construcción cayeron en julio en la comparación interanual. En el caso de la industria, el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 5,4% respecto al mismo mes del 2023, y creció 6,9% respecto a junio. Además acumuló una baja de 14,6% en lo que va de 2024.

Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) de julio 2024 mostró una variación positiva de 8% respecto al mes anterior.\_\_\_

Orsi Martínez, candidato a la Presidencia de Uruguay, participó del almuerzo del CICyP



#### VISIÓN REGIONAL

Yamandú Orsi Martínez, candidato a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, participó ayer del tradicional almuerzo que organiza el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). El encuentro, en el Sheraton Buenos- reunió a más de 100 empresarios, personalidades y ejecutivos clave de los sectores productivos y políticos del país. Además, el evento contó con una transmisión simultánea por streaming, lo que permitió seguirlo en tiempo real desde cualquier parte del mundo. El candidato se explayó sobre su plan político y la visión del rol de Uruguay en la región en caso de ganar las elecciones.

TRES PUNTOS EN ANÁLISIS

### El FMI define en octubre si baja los sobrecargos que paga la Argentina

Se estima que puede representar un ahorro de u\$s 400 millones por año, sobre los 1000 millones actuales. Se analizó con directores de modo informal y se votará en la asamblea anual

\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

El Fondo Monetario (FMI) acordó tras una reunión informal con el staff y el directorio, donde estuvo presente Kristalina Georgieva, que el análisis sobre los sobrecargos se terminará de definir en la reunión anual del organismo, entre el 21 y 26 de octubre próximo.

Si se aprueba será una buena noticia para la Argentina, que viene reclamando la baja de los sobrecargos que se cobran a su programa. Los paga porque se trata de un crédito extraordinario, que excede el monto al que podría haber accedido el país por su cuota en el organismo.

Son unos u\$s 1000 millones anuales adicionales que se pagan en concepto de sobrecargos por el crédito de u\$s 45.000 millones que se otorgó a Mauricio Macri en 2018 y que se renegoció en 2020. El Fondo además analizará las tasas generales del organismo, que también suscita-

ron reclamos por el alto nivel que tomaron -siguen a las principales tasas del mundo de referenciapero en un contexto donde aumentó el endeudamiento tras la pandemia.

"Falta solo un paso para que el FMI reduzca la tasa de interés que cobra por sus préstamos, y así logremos ahorrarle a Argentina cientos de millones. Son intereses que el país paga por la deuda de tamaño récord histórico con el FMI que tomó el Gobierno en 2018", escribió el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre los avances en la negociación por los sobrecargos que inició en su gestión.

La baja de sobrecargos también es un paso esperado para poder avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo. Quienes están al tanto de las conversaciones advierten que es necesario despejar todas las dudas sobre los costos antes de avanzar en un nuevo programa.

La reunión se realizó el lunes en Washington DC y se anali-



Georgieva participó el lunes de un encuentro con directores por los cambios en las tasas

"Falta un solo paso para ahorrarle cientos de millones en intereses a la Argentina", dijo Martín Guzmán

zaron una serie de propuestas. Allí se definió que los ejes de trabajo serán la baja de los sobrecargos, el límite a partir del que se cobran los sobrecargos y la baja de la tasa base.

Para llevar adelante la negociación, el Fondo se aseguró de tener suficiente respaldo político para poder presentar una propuesta. Los directores del departamento de Finanzas y el de Política y Estrategia del FMI definieron la nueva propuesta. La vocera del organismo, Julie Kozack, dio cuenta de las reuniones informales que se venían realizando para generar ese apoyo.

La propuesta abarca así baja la tasa base, que hoy está en 7,6% y llegó a estar en 8% pero viene acompañando las definiciones de los principales bancos centrales. A eso se suma la reducción de la tasa de sobrecargos y el aumento el umbral de deuda a partir del cual se paga. Hoy está en 185% de la cuota. Para la Argentina representaría, entonces, unos u\$s 400 millones de ahorro por año.

Tanto el ministro de Economía Luis Caputo como la canciller Diana Mondino se mostraron a favor de la negociación por la baja de sobrecargos. "Lo vamos a hacer nosotros", aseguró sobre la baja de sobrecargos uno de los asesores de Economía, Felipe Núñez.

La próxima semana Caputo y
Milei viajarán a Nueva York y
no se descarta una reunión con
Georgieva, quien también estará en la ciudad para participar
de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). En ese
marco podría haber conversaciones para avanzar en un
nuevo programa, además de la
baja de tasas, que es una discusión general del organismo.

Si bien van por carriles distintos, donde la reducción de tasas y sobrecargos es una negociación con los accionistas, "termina representando un abaratamiento del costo de la deuda". El resultado de las elecciones en los EEUU, en tanto, será clave para ver cuál es el objetivo de un nuevo programa.\_



INGRESÓ A DIPUTADOS

### El Gobierno envió un proyecto para liberar las importaciones de tecnología

El poder Ejecutivo buscará convertir en ley una iniciativa para llevar a cero la alícuota a los bienes de Informática y Telecomunicaciones que ingresan o se exportan al Mercosur

#### Belén Ehuletche

behuletche@cronista.com

A partir de un proyecto de ley para evitar que el Estado establezca prohibiciones o restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos, el poder Ejecutivo busca remover barreras al ingreso de bienes de Informática y Telecomunicaciones, como computadoras, celulares, parlantes, auriculares, ventiladores y fibra óptica, entre otros.

La iniciativa que lleva la firma de los diputados del PRO, Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovann, ingresó hace sólo una semana a la Cámara de Diputados, por lo que todavía no fue tratada en Comisión. Allí, los legisladores deberán debatir sobre la medida que, de avanzar, quitará incentivos a la producción local, concentrada en Tierra del Fuego.

En su artículo uno, el proyecto, parte de sustituir el artículo 609 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) para incorporar modificaciones, entre ellas, que el Poder Ejecutivo Nacional no pueda recurrir a motivos económicos para determinar la importación o exportación de productos.

En ese sentido, entre las prohibiciones económicas, describe: a) asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o

conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales.

Además, agrega motivos como: d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de las finanzas públicas; f) proteger los derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial; g) resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores.

#### IMPACTO DIRECTO

En término de impacto económico, la apertura del mercado tecnológico, resultará un desaliento a la producción local que en el extremo sur del país genera 8.500 puestos de trabajo directo y otros 7.300 de forma indirecta. En el polo tecnológico de Tierra del Fuego, a partir de beneficios impositivos, se fabrica el 94% de los teléfonos celulares, televisores, acondicionadores de aire, cocinas de microondas y electrónica para automóviles que se usan en la Argentina.

#### **IPHONE PARA TODOS**

El documento que apunta a liberar el mercado de bienes tecnológicos para que "sean accesible para los argentinos" propone bajar a cero por ciento las



El negocio tecnológico sufriría un cambio importante

alícuotas que se aplican a los productos que ingresan del MERCOSUR hasta el 31 de diciembre de 2028 o "por el tiempo que el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR mantenga la autorización para aplicar alícuotas distintas a las del Arancel Externo Común (A.E.C.)". Además, faculta al

Ejecutivo a extender este tratamiento arancelario a otras posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MER-COSUR (N.C.M.) que se considerasen Bienes de Informática y Telecomunicaciones.

Por último, el proyecto incorpora como tercer párrafo del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos: "Las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) comprendidas por las partidas, 8414.5, 8473.3, 8473.4, 8473.5, 8517, 8518, 8544.7 y 9001.1 del nomenclador están alcanzadas por una tasa del 0%, independientemente de su lugar de fabricación".\_\_\_

### EDICARSA

### Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta



#### SJWEP SA

30-71544928-1 Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18/04/2024, se resolvió (i) aumentar el capital social de \$150.200.000 a \$222.778.834; (ii) reducir voluntariamente el capital social en la suma de \$142.778.834, es decir de \$222.778.834 a \$80.000.000. RG 3/20: Composición del capital social: Carolina Ferioli: 18.666.663 acciones, Jorgelina Ferioli 18.666.663 acciones, Federico Egon Ferioli 18.666.663 acciones, condominio Carolina Ferioli, Jorgelina Ferioli y Federico E. Ferioli: 11 acciones; Agustina Ferrari Ostry 6.000.000 acciones, Delfina Ferrari Ostry 6.000.000 acciones, Maximo Ferrari Ostry 6.000.000 acciones y Rafael Ferrari Ostry 6.000.000 acciones; todas de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 1 voto por acción; (iii) Reformar el artículo 5 del Estatuto Social. Publicación conforme articulo 204 Ley Nº 19550. Denominación: SJWEP SA - Inscripción: IGJ 25/09/2016, Nº 23394, Libro 82, Tomo - de Sociedades por Acciones - Sede: Ingeniero Butty 220, Piso 27°, CABA. Importe de Reducción: \$142.778.834 - Total Activo Anterior: 340.841.272; Total Pasivo Anterior: (118.062.438); Total Patrimonio Neto Anterior: (222,778.834); Total Activo Posterior: 198.062,438; Total Pasivo Posterior: (118.062,438); Total Patrimonio Neto Posterior: (80.000.000). Oposición de acreedores en Ingeniero Butty 220, Piso 27°, CABA



# sumate al consumo eficiente

Ingresá en el **simulador** y conocé cuánta energía consumen tus electrodomésticos.

Disminuí tu consumo y ahorrá en tu factura.

a simulador.edenor.com

WNIT

KANTI

WND

Presiona el botón para ver cómo se compone tu

ENH 61

simulador.edenor.com

edenor

CONFLICTO AÉREO

### Bullrich denunció al sindicalista Pablo Biró por extorsión

El Ministerio de Seguridad acusó al secretario general de los pilotos por la presunta comisión de delitos de acción pública a horas de una nueva medida de fuerza hoy en los aeropuertos

El Cronista

**Buenos Aires** 

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el dirigente sindical Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), por la presunta comisión de delitos de acción pública. La presentación se hizo ante el Juzgado Criminal y Correccional 12 a cargo de Elizabeth Paisán, luego que el dirigente gremial manifestara que la situación de la aerolínea de bandera "se pondría mucho peor".

La acción la interpuso el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Fernando Oscar Soto, a horas de que una nueva medida de fuerza impacte en los 27 aeropuertos del país. En este caso, el paro lo impulsan los estatales de ATE a partir de la denuncia de recorte de personal y congelamiento de paritarias en la ANAC, uno de los organismos de control de la actividad aerocomercial.

En el escrito, el funcionario señala que Biró pensaba hacer uso de su posición dominante como líder de APLA para perjudicar el transporte aéreo de pasajeros. El texto de la presentación judicial, de hecho, cita declaraciones del gremialista consignadas en El Cronista y en Perfil donde asevera que "esto se va a poner mucho peor...", en el marco del conflicto aeronáutico que afecta al sector desde hace unas semanas.

Acorde al Gobierno, la reacción de los gremios y de Biró en particular responde a la decisión de declarar el transporte aéreo como un "servicio esencial", imponiendo así la obligatoriedad de mantener un "servicio mínimo" en actividades de importancia estratégica para el país como la aerocomercial.

Según advierten en un comunicado, "el Ministerio de

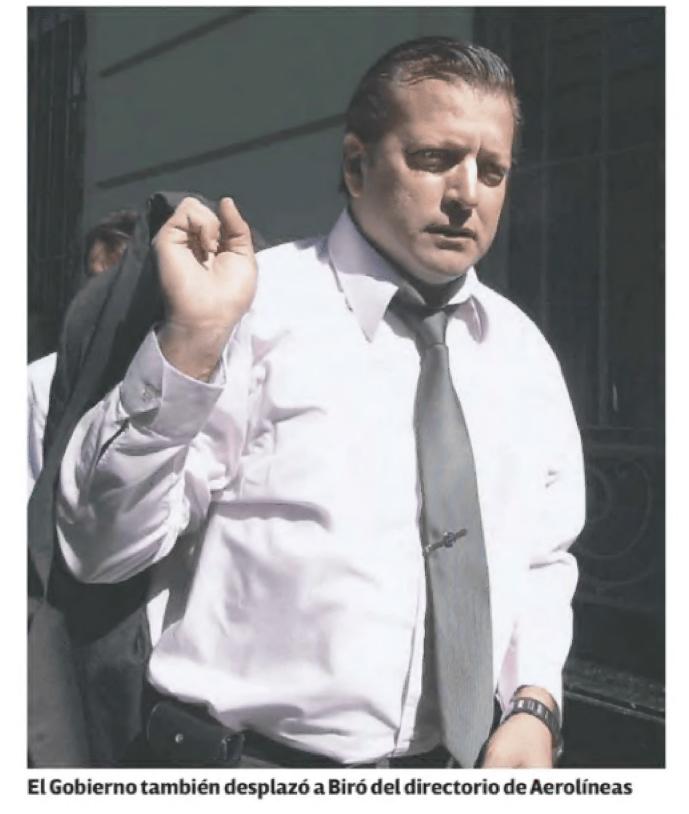

El titular de la Asociación de Pilotos dijo que el conflicto en Aerolíneas "se va a poner mucho peor"

Para el Gobierno, Biró excede el derecho de huelga e incurre en el delito de "amenazas extorsivas"

Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Pe-

La denuncia enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse

de manera "razonable y proporcional", y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, "cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública".

A la par, desde el gremio aeronáutico de APLA circula la convocatoria para continuar la asamblea general extraordinaria el jueves 19 en el marco de la discusión paritaria. El último lunes, el gremio de los Pilotos junto al resto de las representaciones del sector cuestionaron la decisión del Gobierno de desplazar a Pablo Biró del directorio de aerolínea de bandera, en su calidad de representante del Programa de Propiedad Participada (PPP) que se constituyó en los '90 con la privatización de la empresa.

Esa es una conducta contra la ley que "altera el funcionamiento societario" de la aerolínea, señalaron los gremios del sector.\_\_\_

EN AGOSTO

#### Récord de la deuda del Estado: llegó a los u\$s 455.935 millones

**El Cronista** 

**Buenos Aires** 

La deuda en situación de pago normal ascendió a u\$s 455.935 millones en agosto, lo que representó un aumento de u\$s 6.318 millones respecto a julio, informó la secretaría de Finanzas.

Cuando asumió Javier Milei la presidencia en diciembre del 2023, la deuda en situación normal de pago alcanzaba los u\$s 368.225 millones.

A esa cifra se le agregaron los compromisos con los exportadores que dejó el gobierno de Alberto Fernández, y el traspaso de la deuda que mantenía el Banco Central con los bancos.

En este marco, la deuda entre diciembre y agosto se incrementó en u\$s 87.710, a un promedio de u\$s 7.309 millones por mes, hasta alcanzar al 75% del Producto Bruto Interno Argentino.

La deuda que se ajusta por inflación (CER) alcanzó al equivalente a u\$s 123.633 millones, el 26,97% del total, mientras que la que mantiene el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es un tercio de aquella, ya que suma u\$s 41.880 millones.

El gobierno de Javier Milei busca lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que le permita, al menos, postergar el pago de u\$s 3.037 millones que debe abonar el año próximo, cuando enfrente compromisos por u\$s 23.792 millones, según cifras oficiales.\_\_\_

#### ASOCIART SA. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 10 de octubre de 2024 a las 13:00 HS., en primera convocatoria y a las 14:00 HS. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día:

- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. · Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros infor-
- mes correspondientes al 29° ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2024. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
- Consideración de las retribuciones otorgadas a Directores y Síndicos,
- Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
- Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos, por el término de un ejercicio.
- Elección de Sindicos Suplentes por finalización de sus mandatos, por el término de un ejercicio.
- Autorizaciones.

Se recuerda a los Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de representación - artículo 239 Ley 19.550.

El Directorio

Jorge R. Borsani Presidente

#### Marcapasos y generadores de cardiodesfibrilador

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 050/2024

Imputación prev.: \$311.002,463. Apertura: 04/10/2024 - 10 hs.

ADQUIRIR MARCAPASOS Y GENERADORES DE CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLES CON DESTINO A HEMODINAMIA Y/O UNIDAD CORONA-RIA. EXPEDIENTE: Nº 3065/24. LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFOR-MES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150. - (3000) -Santa Fe. En horario de 7.00 a 13.00 - 0342 - 4573357 int 114 al 116 - E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. VALOR DEL PLIEGO: \$124.400 -Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2.268.

santafe.gob.ar



\* #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



### Un Milei cada vez más kirchnerista

avier Milei tilda cada vez más casilleros en la planilla de los métodos de la gestión del poder que ya aplicó el kirchnerismo en sus momentos de auge. Basta con hacer un recorrido a vuelo de pájaro de lo que va de estos nueve meses en la Casa Rosada.

La última apelación de su equipo de comunicación de destinar las redes sociales de la Televisión Pública para desmentir que el rating de la transmisión de la cadena nacional del domingo no cayó tanto porque en realidad hay que sumar canales de cable y YouTube fue la versión más burda que trajo el recuerdo de lo que alguna vez fue "678", una programa para contar "las buenas noticias" y descubrir "la manipulación de la corpo mediática" desde un medio oficial.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió "¿cuál es el problema?" cuando le marcaron la obvia utilización para fines políticos de un canal público cuando supuestamente Îlegaban para mostrar que se podía usar de otra manera, si es que no era que lo iban a cerrar porque se trataba de una mezcla de despilfarro con ideología.

¿En serio hay que explicar cuál es el problema?"Publicó la verdad frente a una mentira", se defendió Adorni. Lo mismo que decían en aquél momento. Se mostraba la verdad de cómo estaba el país frente a las mentiras que "instalaba el Grupo Clarín", por decir algo.

Las similitudes son un montón.¿Acusar al banco de la familia Brito por una corrida cambiaria? Lo hizo Cristina Kirchner varias veces en su mandato y ahora esta administración ya los acusó de ejecutarles "dos millones de Puts en un día" para intentar hacer saltar el dólar.

¿Señalar a los dueños de las empresas de medicina prepaga por los aumentos de la cuota? Recontra repetido. El Milei del libre mercado archivó a Murray Rothbard, el intelectual que escribía que los monopolios son buenos y fascinó al economista, para de-



nunciar por "cartelización" a las compañías de salud después de quitarles todo tipo de regulacio-

¿Calentarse con el periodismo porque le hacen críticas? No sólo se trata de otro Alcoyana-Alcoyana clarísimo, sino que incluso el jefe de Estado ha usado la misma expresión de "esbírros" para hablar de los periodistas de La Nación, como Néstor Kirchner en su momento se refirió a los empleados de los medios de Héctor Magnetto.

¿Pegarles a los economistas por observaciones que hagan sobre el rumbo del plan económico? Otra coincidencia. Por ahora, escierto, sin ir a la Justicia a demandar a las consultoras por la publicación de mediciones de inflación, pero no faltan agravios desde la propia palabra presidencial que después habilita las hordas de punteros digitales a salir a hostigar 24/7.

Ninguna de estas estrategias del poder conocidas hasta el hartazgo sobre todo en los doce años de Néstor y Cristina Kirchner, que generaban el rechazo de un montón de dirigentes que ahora dicen "no es tan grave" porque lo que importa es que estamos en un supuesto histórico giro económico, son tan sorprendentes como la aplicación de medidas económicas que también nacieron y se pusieron en práctica en aquellos años y hoy se decidió mantener pareciera por tiempo indeterminado.

La más evidente, sin dudas, es el esquema de los controles al dólar, es decir, el cepo cambiario. Si bien fue impuesto por el gobierno de Mauricio Macri tras la liberalización canchera de 2015 que le hizo flamear la economía al ritmo de la entrada y salida de capitales, es un sello del segundo mandato de Cristina, que empezó con las restricciones allá en noviembre de 2011.

Aprendizaje, prudencia, cautela, no comer vidrio, en definitiva son todas explicaciones posibles de esta gestión de la decisión de sostener el cepo.

Además, se mantiene una administración de los mercados paralelos de dólares con medidas que dejó Sergio Massa en su paso como ministro y candidato hasta finales del año pasado, como el llamado "dólar blend", es decir, la posibilidad de que los exportadores liquiden un 20% de sus divisas al tipo de cambio financiero, de manera tal de contener la brecha con el dólar oficial a costa de resignar reservas.

Y en términos más amplios, también es muy difícil no ver cómo el Gobierno apela a todo tipo de explicaciones para bancar que el dólar se mantenga subiendo por debajo de la inflación y acusar a cualquiera que hable de atraso cambiario de querer una devaluación que empobrecería al pueblo, de igual forma que lo hicieron los gobiernos peronistas de entre 2003 y 2015 y hasta la versión massista que terminó en 2023.

Este Milei cada vez más kirchnerista, claramente, tiene como diferencia central que su usa como respuesta a todo el hecho de abrazarse al equilibrio fiscal a como dé lugar, algo que era clave en la gestión de Néstor pero se perdió en la de Cristina.

Pero comparte en paralelo otra vez una similitud, el atar su imagen de gobierno a una sola variable, poniendo en segundo lugar todo lo demás.

Si el kirchnerismo sacrificó la estabilidad en el altar del crecimiento económico a tasas chinas después de la recesión de fines del menemismo y el estallido social de 2001-2002, hoy Milei es capaz de lo que sea para conseguir una décima menos de inflación cada mes, ya que la espiralización de los precios del gobierno anterior lo impuso como el tema central a resolvery fue el eje de su contrato electoral. Y cuando no lo logra, se enoja y aplica la metodología del manual, como se enojaron los Kirchner en sus días también.

El loop argentino siempre es un aviso. Acelerar a fondo en materia de crecimiento, pisando dólar y tarifas para exacerbar el consumo de la población como única herramienta recalentó la economía, quemó divisas y finalmente la acumulación de poder de un momento se transformó en ahogo financiero y límites de la expansión que llevaron a la derrota al kirchnerismo allá en 2015.

¿Será que apostar todo a bajar rápido la inflación únicamente de la mano del dogma fiscal y la emisión cero puede llevar a un hundimiento de la actividad económica tal que te haga perder recaudación y te obligue, dada la nueva regla fiscal donde siempre tiene que mandar el superávit para pagar la deuda, a un círculo vicioso de malaria y deterioro social que te lleve a perder el apoyo popular?\_\_\_



### Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.





COBRO DE IMPUESTOS LOCALES

### Tras la medida cautelar a favor de las tasas municipales, Economía insistirá en la Justicia

La Justicia federal de Zarate-Campana suspendió la resolución que impide a los municipios incluir tributos en las facturas de servicios. El Gobierno ya trabaja para revertir la orden.

Lucas González Monte

Igonzalezmonte@cronista.com

El capítulo judicial de la disputa entre el Gobierno nacional y los intendentes del Conurbano tuvo su primera página con la decisión de juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien suspendió la aplicación de la resolución 267/2024 que impedía el cobro de tasas municipales en boletas de servicios públicos. Desde el Palacio de Hacienda ya trabajan en la respuesta.

"Vamos a apelar la medida y cada amparo que se dé", respondieron fuentes de la Secretaría de Comercio a la consulta de El Cronista respecto de la resolución tomada el martes por los tribunales que deja en suspenso lo decidido la semana pasada por el Ministerio de Economía.

Algunas semanas atrás, el ministro Luis Caputo comenzó a señalar que los municipios escondían el cobro de tasas dentro de las boletas de servicios públicos, denunció aumentos excesivos en esos rubros y anunció que se tomarían cartas en el

"Vamos a apelar la medida cautelar y cada amparo que se dé", avisó el Palacio de Hacienda

Existe un grupo de jefes comunales que, aun creyendo que el Gobierno está errado, aspiran a un diálogo

asunto. Más tarde señaló a los jefes comunales por estar atentando contra las metas anti-inflacionarias de la administración libertaria.

Así, a través de la Secretaria de Comercio se emitió la resolución 267/2024 que impedia esos cobros, una decisión cuestionada por los municipios y por la provincia de Buenos Aires, quienes denunciaban que se violaba la autonomía de los distritos y la Constitución local. Ante la falta de una mesa de diálogo, algunos intendentes

amenazaron con presentarse ante la Justicia y terminaron por concretarlo.

"Ya están trabajando los abogados, vamos a apelar la medida y cada amparo que se dé. La resolución de la Secretaría no impide cobrar tasas, sólo impide hacerlo coartando la libertad de los consumidores. La resolución de la Secretaría se apoya en la ley de defensa del consumidor", destacó una fuente gubernamental en diálogo con El Cronista.

Entre los jefes comunales existen, al menos, tres grupos bien diferenciables: por un lado están los jefes comunales que

apoyan la iniciativa de Caputo, entre los que se destaca el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Por otra parte, hay un espacio que ha decidido confrontar con el Gobierno -ya sea en los tribunales o ante la opinión público- en el que se puede encontrar a la titular del Ejecutivo de Quilmes, Mayra Mendoza, o su par de Lanús, Julián Álvarez. El tercero está compuesto por aquellos que, aun creyendo que el Gobierno está errado, quieren evitar la pelea y aspiran a un diálogo.

Sin embargo, la administración Milei parece buscar otro camino: anteayer dio un paso más y anunció que las comunas deberán informar cuando cobran una "tasa vial" a quienes cargan combustible en sus territorios. En esa situación están 19 de los 24 municipios del conurbano bonaerense.

"Ahora parece que la casta son las tasas municipales. Están construyendo un chivo expiatorio. Desde que asumió Milei los combustibles aumentaron más del 100% ¿Nos van a decir qué lo que encarece la nafta es ese uno por ciento que cobran los municipios?", explicitó una fuente de un municipio peronista.\_\_\_



Para el ministro Luis Caputo, los intendentes quieren entorpecer las metas anti-inflacionarias

#### Empalmes, terminales y servicio de suministros

**LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002157** 

Presupuesto: \$2.075.273.157,38 IVA inc. Apertura: 04/10/2024 - 10 hs.

ADQUISICIÓN DE EMPALMES Y TERMINALES CON DESTINO A MANTE-NIMIENTO-PLAN 2025, LUGAR: OFICINA COMPRAS - Bv. Orono 1260. ler Piso – (2000) ROSARIO. CONSULTAS: ugm@epe.santafe.gov.ar.

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002172

Presupuesto: \$90.052.110,72 IVA inc. Apertura: 08/10/2024 - 10 hs.

CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUSPENSIÓN, RETABLECIMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE SUMINISTROS PARA AGENCIA COMERCIAL MITRE, LUGAR: OFICINA COMPRAS - By, Oroño 1260 - 1er Piso - (2000) ROSARIO, CONSULTAS: T.E. (0341) 4207758

LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE, DEBERA DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPESF, CONSULTAS GENERALES EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA - www.epe.santafe.gov.ar

santafe.gob.ar





CONTINENTAL URBANA S.A.I. CUIT 30-70913035-4 Cerrito 866, Piso 6 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61 de la Ley 26.831, el Directorio convoca a los señores accionistas de "Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora" a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2024, a las 9:00 horas, en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. 2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2024. 3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones del Directorio (\$ 202.054.300,06) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 6°) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. 7°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoria. Autorización al Directorio para pagar anticiposa cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 10°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2024. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2025 y determinación de su remuneración. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos deser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 17 de Octubre de 2024 de lunes a viernes, en el horario de 11.30 a 15.30 horas .Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2024 EL DIRECTORIO El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 02/11/2021 y Acta de Directorio del 02/11/2021 Isaac Salvador Kiperszmid Presidente



# Finanzas & Mercados

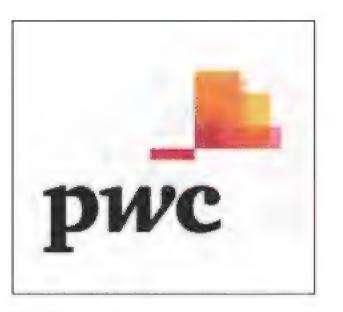

INICIA EL CICLO DE FLEXIBILIZACIÓN MONETARIA EN EE.UU.

### La Fed movió el tablero financiero global con su primer baja de tasas en 4 años, de 0,5 punto



Powell adelantó que busca un equilibrio entre bajar la inflación y velar por el mercado laboral.

Powell redujo las tasas al rango entre 4,75% y cinco por ciento. Se trata del primer movimiento desde que se endureció pospandemia. Wall Street, en rojo. Bonos argentinos, al alza, pero cayeron las acciones

Leandro Dario

ldario@cronista.com

La Reserva Federal de los EE.UU. bajó ayer las tasas de interés 50 puntos básicos, llevándolas al rango entre 4,75% y 5% con lo que inició un ciclo de flexibili-

zación monetaria. Se trata del primer recorte en más de cuatro años, cuando la pandemia forzó a emitir dinero que impulsó la inflación en los Estados Unidos hasta 9,1 por ciento.

Wall Street reaccionó al alza con la noticia, pero al cierre de la rueda revirtió las ganancias y terminó en rojo. El Nasdaq cayó 0,31%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,29%. El Dow Jones perdió 0,25 por ciento.

La Fed adelantó que habrá otra baja de 50 puntos adicionales antes de fin de año, enviando un fuerte mensaje al mercado sobre el fin de la contracción monetaria.

Tras subir las tasas a un ritmo veloz, la Fed logró bajar el Índice de Precios al Consumidor hasta el 2,5%, muy cerca del objetivo del 2% trazado por Jerome Powell. Ahora, estiman que la inflación a fines de 2024 se ubicará en 2,3%, en un recorte de sus proyecciones de junio, cuando la estimaron en 2,6%. Además, calculan que el PBI de EE.UU. crecerá dos por ciento.

El comité de la Fed juzga que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están "equilibrados". "Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con una adecuada revisión de nuestra política monetaria, la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento moderado y una inflación que se mueva de forma sostenible hacia el 2%", dijo Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión.

Las nuevas proyecciones apuntan a un mercado laboral más débil y una tasa de desempleo del 4,4% para fines de 2024. La Fed busca un soft landing de la actividad económica, evitando una recesión.

"Se espera que la tasa de política monetaria se ubique en 4,5%, 3,5% y 3% para fines de 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Esto se compara contra el 5,25%, 4,75% y 3,25% de los pronósticos previos de junio. Se destaca el ajuste al alza en los pronósticos para la tasa de largo plazo, también conocida como "tasa neutral", desde 2,8% a 2,9%", explicó Tomás Pallotti, analista de Research en Balanz.

#### IMPACTO EN LA ARGENTINA

Los bonos argentinos subieron ayer hasta 0,76%, liderados por el Global 2041. El riesgo país cayó a 1367 unidades. En tanto, las acciones operaron mixtas. Entre los ADR de las empresas argentinas, el que más ganó fue Loma Negra, que subió 4,7%. Irsa encabezó las caídas, con un retroceso de 2,5%.

La decisión de la Reserva Federal tendrá un impacto en la cotización de los commodities que exporta la Argentina. "Es positivo que se genere una flexibilidad monetaria que le vaya poniendo pisos a los commodities agropecuarios. Ello debería redundar en mejores condiciones para países como el nuestro por un acceso a dólares más baratos y, de a poco, mejores términos de intercambio", explicó Alejandro Bianchi, CEO de AsesorDeInversiones.com.

Martin Przybylski, Head Portfolio Manager de Consultatio Asset Management, adelanta que el ciclo de bajas de tasas será positivo "para países emergentes, y en particular para la Argentina, en un contexto donde va a necesitar acceder a los mercados internacionales para rollear su deuda en dólares".\_\_\_

FERNANDO MARENGO, BLACKTORO

### "Para la Argentina es casi irrelevante si no hay hard landing en EE.UU., y no hay"

Leandro Dario

Idario@cronista.com

Fernando Marengo, economista jefe de BlackToro y socio de Ricardo Arriazu, vaticina que, tras la baja de tasas de la Reserva Federal, el escenario de mayor confió a El Cronista.

probabilidad es el soft landing de la economía de los Estados Unidos. "La Fed está cumpliendo con su doble mandato, que es una economía con pleno empleo y una inflación que va convergiendo a la meta de 2% anual",

"Teniendo en cuenta el lag que tiene la política monetaria en los EE.UU., el impacto de la baja de tasas se sentirá en entre 12 y 18 meses. La decisión no va a impactar en la economía real ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene, sino el impacto será los commodities", afirmó.

dentro de un año", afirmó.

Marengo sostiene que es una buena noticia para los emergentes que la economía de los EE.UU. siga fuerte. "La baja de tasa de interés en EE.UU. empieza a generar más apetito en el resto del mundo para lograr rentabilidad, con lo cual podría haber mayor demanda de riesgo relativo. Parte de esto ya estaba descontado por el mercado. De hecho, el dólar tuvo una pequeña depreciación en las últimas semanas y esto impactó positivamente en el precio de

"Respecto de la Argentina, la baja de tasas es algo casi irrelevante siempre que no haya un escenario de hard landing. La sobretasa que paga es tan alta, que depende mucho más de los factores domésticos que de los globales. La Argentina tiene un riesgo país tres veces mayor de los países de la región, un bono en dólares rinde entre cuatro y cinco veces lo que rinden los títulos similares de los países limítrofes. Su desafío es más interno que algo que dependa de la política monetaria de los Estados Unidos.\_\_\_

#### José Siaba Serrate

Director del Estudio Siaba Serrate

### "Se debe aclarar cómo seguirá el régimen cambiario para aprovechar el contexto global"

El economista prevé un entorno más favorable para la Argentina, pero sostiene que el Gobierno tiene que "hacer los deberes"

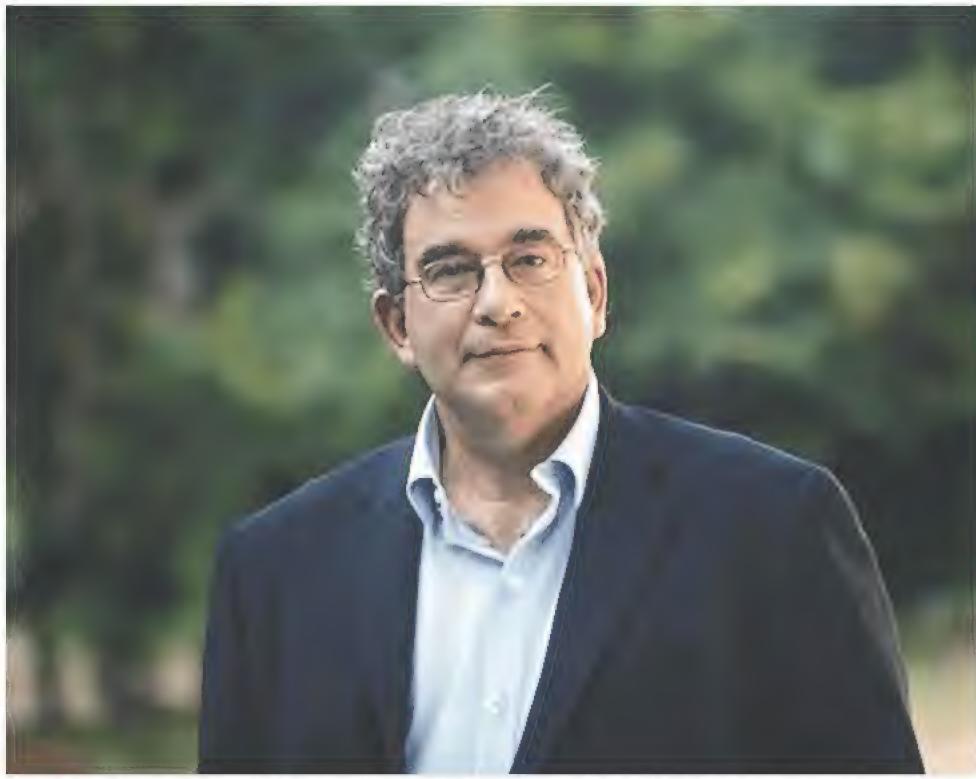

Siaba Serrate afirma que aún hay varios aspectos que generan incertidumbre en el mercado

#### LA ENTREVISTA

**Enrique Pizarro** 

epizarro@cronista.com

mercado empieza a digerir la lectura del primer recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por encima de lo esperado inicialmente, y las proyecciones que arrojó el organismo hacia adelante. La Argentina, en tanto, al margen del mercado internacional de capitales, observará la situación de reojo.

El Cronista dialogó con el economista José Siaba Serrate, uno de los principales referentes de la City y con amplio conocimiento del mercado global, acerca de lo que significa una etapa con menores tasas en el mundo, en un contexto en el que la Argentina sigue reordenando su macroeconomía, pero aún con controles cambiarios.

Siaba asegura que el relajo de la política monetaria de los Estados Unidos será beneficioso para la Argentina y abre un espacio más favorable para regresar a los mercados internacionales de deuda. Pero advierte que el país tiene que "hacer los deberes", despejando incertidumbres, si quiere sacarle más provecho al nuevo escenario internacional.

-¿Cómo cree que este inicio de recortes de tasas puede beneficiar a los emergentes y a la Argentina?

-A los emergentes, con mucha más facilidad porque ellos ya tienen acceso al crédito. Han mostrado un track record muy bueno en los momentos más difíciles. Esto les da un espacio para tener la posibilidad de capitalizar las bajas de tasas. Nosotros estamos a mitad de camino. Es bueno tenerlo hacia adelante, pero entendamos que estamos con un shock de fuerte caída del precio de la soja. Eso

"A emergentes les va a ayudar mucho. Han mostrado un track record muy bueno en momentos difíciles. Les da un espacio para capitalizar las bajas de tasas. Nosotros estamos a mitad de camino".

"A nosotros nos va a beneficiar en la medida en que el Gobierno aclare en su programa cómo seguirá el régimen cambiario. Ahí, el impacto de la baja de tasas en Estados Unidos podría ser mayor".

juega en contra. Pero, sin dudas, es mucho mejor este entorno que el que teníamos antes, donde las tasas estaban estables o subían.

−¿Las bajas de tasas no ayudarán al precio de la soja?

-Sin dudas, beneficia a la soja. Pero la soja tiene un proceso en el que el precio está cayendo porque hay mucha producción y hay mucho excedente de stocks. Las bajas de tasas de interés mitigan eso, pero no lo revier-

-¿Qué puede hacer la Argentina para sacarle más provecho a esta etapa de tasas más bajas?

-A nosotros nos va a beneficiar en la medida en que el Gobierno aclare en su programa cómo seguirá el régimen cambiario. Ahí, el impacto podría ser mayor. Mientras sigamos afuera del mercado internacional de capitales, esto es beneficioso, pero no le vamos a poder sacar toda la ventaja. A priori, el escenario es favorable, sin dudas. Pero sería mucho mayor si tuviéramos acceso a los mercados globales. A lo mejor, esto permitirá, por ejemplo, que se fortalezcan las monedas de la región y eso quitaría presión a la discusión sobre el atraso cambiario. Esto puede tonificar el valor de la deuda de los países de la región, arrastrar a la local y a la demanda de carteras en las que la Argentina forma parte de la misma cartera de inversión.

#### -En este contexto local, ¿cuánto incide lo externo?

-Generalmente, incide bastante. En este programa económico, con una política fiscal clara, en el que está claramente definido la voluntad del Gobierno de tener déficit fiscal cero, el elemento que está faltando para generar una respuesta mucho más creíble, potente y que genere una mayor recuperación es aclarar cómo sigue el régimen cambiario. Lo externo puede ser muy importante, pero hay que contribuir para despejar las dudas sobre cuándo se va a levantar el cepo, en qué condiciones, qué va a pasar con el régimen cambiario, la relación con el FMI, etcétera.

-¿Cómo puede ayudar este ciclo de baja de tasas al regreso al mercado internacional de deuda?

-Es un entorno mucho más favorable para volver a los mercados internacionales porque los inversores afuera van a estar buscando mayores rendimientos en países emergentes. Va a proveer un entorno internacional muy favorable para los emergentes. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder entrar en la cartera de muchos otros inversores. En principio, si no tienen claro cómo está la Argentina, van a comprar el resto del crédito emergente pero quizá no tocan a la Argentina. El país tiene que hacer lo suyo para sacarle todo el provecho. Si no lo hace, de todas maneras se va a beneficiar, pero en menor medida.

JORNADA POSITIVA

#### Juega la liquidez del blanqueo y el BCRA volvió a comprar

\_\_\_ El Cronista

\_ Buenos Aires

Las cotizaciones alternativas del dólar marcaron nuevas bajas en todas las referencias, mientras el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado oficial de cambios y las reservas brutas superaron el nivel de los u\$s 27.000 millones.

La mayor baja de ayer se registró en la cotización del dólar contado con liquidación (CCL), que retrocedió 1,1% para ubicarse por debajo de los \$ 1230, mientras la del mes MEP anotó una caída de 0,7% y finalizó la jornada en 1204 pesos.

Las bajas también se registraron en el mercado informal. La cotización del dólar blue registró otra caída de 0,8% respecto al cierre previo, por lo que el billete se negoció en \$ 1240 en la punta de compra y \$ 1260 en la de venta.

Las bajas se dieron en una jornada en la que el Banco Central compró u\$s 35 millones a través de la plaza oficial, por lo que el saldo negativo que acumula en lo que va del mes se redujo a u\$s 79 millones. Así,

Los operadores destacan que por primera vez en septiembre el Central logra realizar tres compras netas de divisas de manera consecutiva, algo que no ocurría desde hace casi un mes.

Por primera vez de lo que lleva de transcurrido septiembre el Central pudo exhibir tres ruedas consecutivas con resultados positivos, algo que no se repetía desde la anteúltima semana del mes pasado.

En tanto, las reservas internacionales brutas registraron un incremento de u\$s 105 millones y finalizaron la sesión en u\$s 27.013 millones.

#### EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 3 a mi cargo, de Capital Federal, informa que ROZHKOVA, SVETLANA, DNI Nº 96 368 915, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público Publiquese por dos dias dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. FDO: LUCIANA MONTORFANO, 2024.09.03.

PERSPECTIVAS DE LAS APUESTAS AL PESO

### Se ganó con el carry trade 23% desde julio y prevén que deje más ganancias

El blanqueo está generando una sostenida caída en el dólar en la Bolsa. Y la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas asegura buenas perspectivas. La menor inflación, la clave.

Guillermo Laborda

glaborda@cronista.com

El constante retroceso del dólar financiero en septiembre acrecentó las ganancias que se venían obteniendo con el "carry trade", las clásicas apuestas a la tasa en pesos. Y esas inversiones se canalizan mayormente ahora a través de las Lecap y no por los plazo fijo: aseguran una tasa fija ante la expectativa que puedan retroceder y poseen liquidez inmediata en el mercado para hacerse de los fondos en cualquier momento.

"Considerando los últimos episodios donde hubo oportunidades de aprovechar el carry trade (considerando que se venden dólares para pasarse a tasa en pesos y devengar esa tasa contra dólar para luego volver a posicionarse en dólares), el episodio actual es el de mayor duración", destacó Aurum Valores en un informe previo a la apertura de ayer. "No es el episodio de carry trade de mejor retorno (eso ocurrió entre febrero y marzo), pero sí es el que se mantuvo durante mayor tiempo

sin que surgiera un deterioro significativo en la ganancia", agregó. Tomando como fecha de inicio el 2 de julio, la ganancia en dólares haciendo tasa en pesos es del 23 por ciento. "Esto se consiguió en un período de dos meses y medio favorecido por la estabilidad del dólar financiero a partir de que el Gobierno anunció que iba a intervenir en ese mercado, lo que ha permitido un carry muy sigificativo". agregó el informe de Aurum Valores, realizado por Head of Research, Pablo Repetto.

Consultado por El Cronista, Franco Tealdi, Asset Manager, destacó que "desde el anuncio de que se cerraba el ultimo grifo de emisión monetaria, en referencia a la esterilización de pesos emitidos para comprar reservas, el Gobierno ha logrado mantener a raya el dólar y la brecha cambiaria no ha parado de bajar desde ese entonces. Además, tenemos el blanqueo que esta generando un fuerte aumento en los depósitos en dólares y creemos que también una buena parte se esta volcando al mercado, presionando

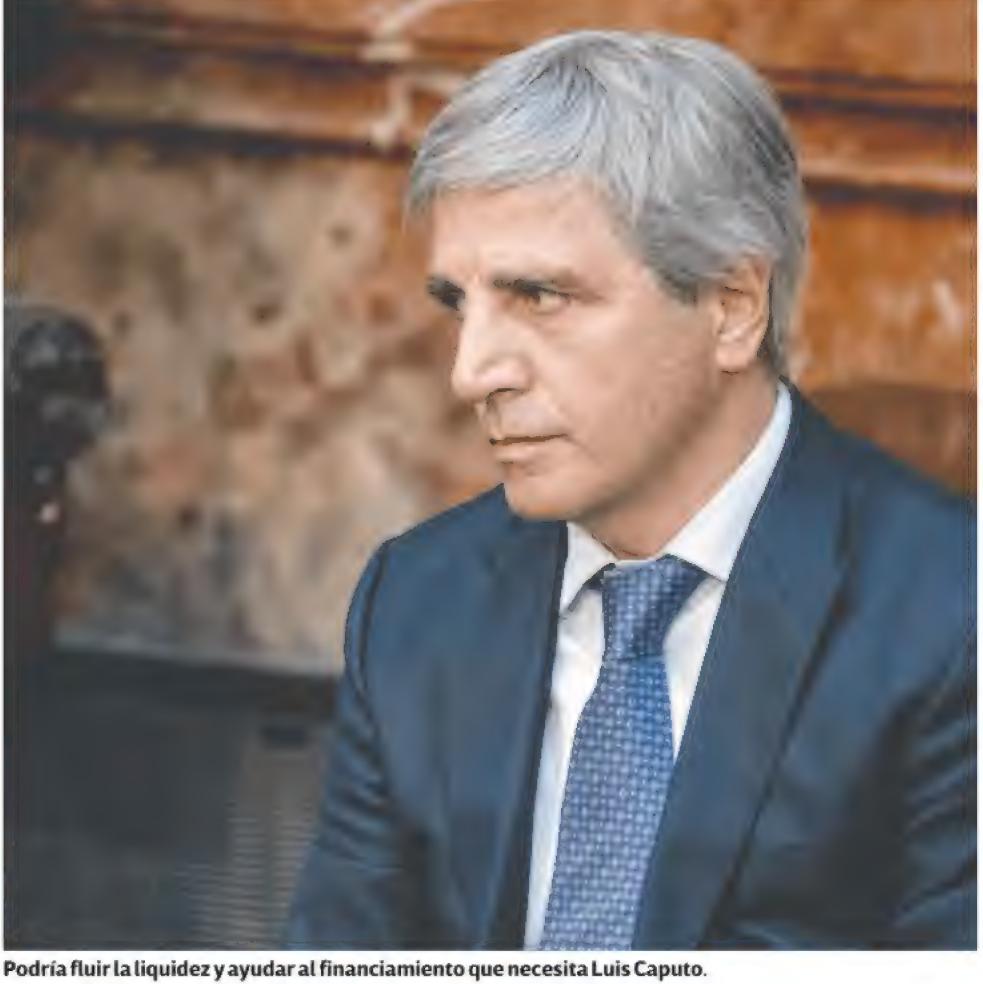

Según Franco Tealdi, "si uno ve un escenario positivo, la apuesta pasa por ir a Lecap con vencimiento después de abril".

Desde EE.UU. vino otro empujón al carry trade de la mano de la Reserva Federal. Los planetas financieros se alinean.

también a la baja ya que levanta las paridades medidas en dólar MEP". Tealdi también destacó que "esto último también se evidencia en el aumento del canje que subió al dos por ciento. Esto fue muy bien aprovechado por los que realizan carry trade, dado que las tasas en pesos continúan en torno al 3,9% mensual".

Esta tasa se ha mantenido alta ya que si bien el dólar esta bajando, la inflación no lo está haciendo por ahora, y se mantiene en torno al 4% mensual. "Hacia adelante, si uno ve un escenario positivo para la inflación y el dólar en general, y le cree al Gobierno y sus datos de presupuesto, la apuesta pasa por alargar duration y cerrar rendimientos del 4% yendo a las Lecap cuyo vencimiento operen después de abril del 2025. Si se quiere ser cauto y estar bien liquido por si el escenario se complique -agregó-, mejor estar cortos en las Lecap de octubre o noviembre, con el riesgo de que si el plan oficial funciona, las tasas de renovación serán cada vez más bajas", concluyó Tealdi.

Por si fuera poco, los amantes del carry trade recibieron con satisfacción la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas medio punto, a un rango de 4,75%-5% anual. Pero lo más relevante del comunicado de ayer de la Reserva Federal es que las perspectivas hasta fin de año es que haya un punto y medio más de reducción en la tasa norteamericana.

Esto es una bendición al plan oficial por su impacto en el precio de los commodities y la liquidez. Lo que se necesita. Los planetas parecen alinearse...

ESPERAN QUE SIGA LA CALMA CAMBIARIA

### Con siete semanas en caída, el dólar tiene su mayor racha bajista en una década

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

"El dólar siempre sube", es una famosa frase en Argentina. Sin embargo, esa no estaría siendo la actualidad de la macro local en las últimas semanas. Contemplando la merma con la que viene operando el dólar finan-

ciero (MEP) recientemente, que acumula siete semanas seguidas operando a la baja.

Para tener una racha bajista de igual longitud que la actual, hay que remontarse a 2014. En noviembre de ese año, el tipo de cambio financiero tuvo siete semanas operando a la baja. En tuvo una racha de baja, siendo la más larga de la serie, con ocho semanas consecutivas en negativo. En mayo de 2016, el dólar supo tener una racha de apreciación similar, con seis semanas en retroceso.

En todo el proceso de baja, el dólar MEP pasó de los \$ 1425 2013, el tipo de cambio también hasta \$ 1215 actualmente, es buenas especialmente porque el estables".\_\_\_

decir, evidenciando una merma de 15 por ciento. De esta manera, el tipo de cambio financiero volvió a operar en su menor nivel desde junio pasado.

Los analistas de Cohen esperan que la estabilidad cambiaria se mantenga hacia adelante. "Más allá de la tensión cambiaria latente, la brecha debería seguir estable en el corto plazo gracias al ingreso de dólares por el blanqueo y a la demanda excepcional de pesos para pagar el adelanto de Bienes Personales. Bajo este esquema, las perspectivas de carry trade (ver aparte) se mantienen gobierno aún cuenta con poder de fuego para intervenir sobre los dólares financieros", dijeron desde Cohen.

Finalmente, lo mismo esperan los analistas de Grupo IEB, que esperan un dólar calmo hacia adelante. "A pesar de que el tipo de cambio está cerca de estos valores mínimos, el BCRA todavía tiene dólares para seguir interviniendo, dado la buena performance de compras en el MULC en agosto. Esperamos ingresos de dólares provenientes de la multa del blanqueo, por lo que pensamos que los dólares financieros seguirán EL 1º DE OCTUBRE RETIRARÁN LAS DIVISAS

### El blanqueo dará impulso a créditos hipotecarios UVA

Ahorristas que habían comprado dólar blue tienen u\$s 40.000 en negro, entonces no pueden justificar el 25% cash que necesitan para que los bancos les den un préstamo para la vivienda



\_\_ mgorodisch@cronista.com

El blanqueo será de gran ayuda para los tomadores de créditos hipotecarios, porque gran parte de ellos tiene el 25% cash que necesitan para que el banco les preste la plata, pero no tienen cómo justificarlo.

De hecho, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Iván Ginevra, advirtió que una parte significativa de los fondos del blanqueo van a ir a la venta directa en pozo o terminados con hipoteca, ya que "hay gente que no puede justificar u\$s 30.000, u\$s 40.000 o u\$s 50.000 que es el saldo que no presta el banco y que pide que tengas, ya que para acceder a un hipotecario de u\$s 200.000 hay que tener 25% cash, el equivalente a 50.000 dólares. Ahora, se los puede blanquear a costo cero y complementar el resto con un crédito", recordó el empresario.

A su criterio, este fenómeno se va a empezar a notar desde el mes próximo, cuando se podrán retirar esos dólares del banco y tenerlos en blanco para acceder



Ahora se puede blanquear a costo cero y acceder a un hipotecario

Hay gente que no puede justificar u\$s 30.000, u\$s 40.000 o u\$s 50.000 que es el saldo que no

presta el banco.

Para acceder a un hipotecario de u\$s 200.000 hay que tener 25% cash, el equivalente a u\$s 50.000. Ahora se los blanquea. al crédito para el hogar. A la vez, sostuvo que este dólar estable ayuda, combinado con su bajo precio: "Permite que ante una eventual devaluación se licúe la deuda".

En efecto, desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires observaron que en agosto se produjo un salto importante en las operaciones con hipoteca: se contabilizarán más de 400 escrituras: un 300% en apenas dos meses.

Para Federico González Rouco, de Empiria, el stock de hipotecarios sube por el dólar planchado y porque durante cuatro años no hubo crédito, con lo cual está descomprimiéndose ese primer segmento de demanda que estaba expectante. Viene creciendo a buen ritmo, al punto que agosto fue el mejor mes en cinco años

Para Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, era inevitable que se incremente la demanda ante un escenario de bajos valores inmobiliarios, alta necesidad de vivienda, valores de alquileres subiendo y luego de muchos años sin la posibilidad de compra con esta herramienta fundamental.

Roberto Arévalo, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, coincide en que es notable crecimiento: "El mes de agosto superó el triple a julio con el otorgamiento de 500 créditos hipotecarios a personas físicas. Por supuesto es clave la estabilización de la economía para que aumente la demanda hacia 2025 y se sostenga en el tiempo".

De todos modos, Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, alerta que la inflación, aunque está desacelerándose, genera cierto temor, tanto por parte del tomador como del banco dador, que por eso están otorgando con mayor cautela que con los UVA de Macri.



### Negocios



#### Volvió a parar la industria del neumático

Lo impulsó el Sutna en Bridgestone, Fate y Pirelli. La medida, iniciada ayer a las 11, finalizará a las 6 de la mañana de hoy.

ES EL DESARROLLO EN SU TIPO MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA

### Insud invierte u\$s 100 millones para una planta de biomasa en Corrientes



La inversión de la empresa de Insud será en una segunda planta gemela a la ya existente desde 2022, en un precio de 15 hectáreas

El holding de Hugo Sigman y Silvia Gold construye, a través de su controlada Fresa, una segunda planta de biomasa forestal en la localidad de Gobernador Virasoro

Ignacio Ortiz

iortiz@cronista.com

El grupo empresarial Insud, a través de su controlada Fuentes Renovables de Energía Sociedad Anónima (Fresa), invertirá u\$s 100 millones para la construcción de una nueva planta de generación de energía eléctrica renovable que funcionará a partir de biomasa forestal, en la localidad correntina de Gobernador Virasoro.

La inversión permitirá duplicar la actual capacidad de 40 Mw de generación con una se-

gunda planta gemela a la ya existente desde 2022, en un predio de 15 hectáreas, lo que consolidará al proyecto como la planta de generación de energía a partir de biomasa más grande de la Argentina.

La iniciativa busca generar energía renovable a partir de la utilización de los subproductos foresto industriales de la zona y de las operaciones de la empresa Pomera, también integrante del grupo, que se dedica a la producción, procesamiento y comercialización de madera sólida, lo que le permite generar La Central Térmica San Alonso (CTSA) generará 600 puestos en la construcción y más de 150 empleos fijos

La obra duplicará la capacidad de 40 Mw actuales, equivalente al 10% de la demanda de la provincia de Corrientes

energía y volcarla al Sistema Interconectado Nacional.

Fresa, creada en 2020, utiliza el descarte no aprovechable en la industria, lo que valoriza toda la producción de los aserraderos, en lugar de convertirlo en desperdicios que culminan en la quema en campos abiertos.

La actual planta en operación genera 40 Mw, de los cuales entrega 36 Mw al sistema interconectado, lo cual representa casi el 10% de lo que consume la provincia de Corrientes, y el resto lo orienta al autoconsumo.

La nueva obra de idéntica capacidad de generación llevará adelante la inversión con otra razón social, ya que se denomina Central Térmica San Alonso (CTSA), y generará unos 600 puestos de trabajo a lo largo del período de construcción y energía sustentable.

más de 150 empleos fijos una vez que la planta se encuentre en funcionamiento. Las obras y la entrada en producción se prevén para 2025.

El ciclo productivo comienza con el ingreso de la biomasa a la caldera para la producción de vapor, el cual ingresa a una turbina que pone en movimiento el generador eléctrico. Al ser un ciclo cerrado, el vapor de agua se condensa y vuelve a su estado líquido para aprovecharlo de nuevo.

Este proceso utiliza biomasa forestal, un abundante subproducto de la actividad foresto-industrial compuesta, en su mayoría, por chips, aserrín, corteza y ramas de pino y eucalipto, provenientes de la poda y el raleo de bosques renovables implantados, ubicados en un radio de 100 kilómetros respecto a la planta.

Por ese motivo, se decidió la radicación de la planta en Gobernador Virasoro, ya que en la zona existe una disponibilidad de biomasa forestal de más de 1 millón de toneladas, lo que resulta clave para el abastecimiento de combustible, a la sustentabilidad de la actividad industrial de la zona y a diversificar la matriz energética.

La planta, además, genera más de 300 empleos indirectos: proveedores de biomasa e insumos, desarrollo de industria metalmecánica local, transportistas, entre otros.

El conglomerado empresario Insud, fundado en 1977 por la bióloga Silvia Goldt y el psiquiatra Hugo Sigman, tiene presencia en más de 50 países y producción en 23 plantas industriales, dedicadas a investigación y desarrollo en proyectos orientados a productos para la salud humana y animal.

El holding nacional es considerado así uno de los mayores grupos biotecnológicos del mundo, a lo que suma como parte de sus operaciones en los agronegocios, proyectos editoriales, producciones cinematográficas y audiovisuales y estas plantas de generación de



Arcor deberá deprenderse de los equipos de molienda de maíz de su planta de Arroyito

MANTUVO OBJECIONES HECHAS EN 2022

### El Gobierno condiciona la fusión entre Arcor e Ingredion

Defensa de la Competencia pidió que la nueva sociedad, Ingrear, se deshaga de activos para autorizar el joint venture, que facturó \$ 246.760 millones el año pasado

. Ricardo Quesada

\_ rquesada@cronista.com

Arcor deberá desprenderse de activos, entre otras condiciones, para que, finalmente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) apruebe la creación de Ingrear, el joint venture que realizó en 2021 con el gigante estadounidense de la alimentación Ingredion.

El dictamen del organismo, dado a conocer esta semana, mantiene las objeciones realizadas en 2022, en tiempos en que aún estaba bajo la órbita del exsecretario de Comercio kirchernista Roberto Feletti. En ese momento, la decisión había sido explicada por Feletti como una manera de contener los precios de los alimentos.

"Luego del analizar la operación, la CNDC concluyó que la transacción conlleva una reducción en el número de competidores independientes en los mercados de molienda húmeda

de maíz y en la comercialización de sus derivados. Concretamente, la consolidación de dos de los principales productores en capacidad de molienda", señaló ahora el organismo.

En 2023, la alianza entre ambas compañías tuvo una facturación de \$ 245,760 millones, con una ganancia neta de \$12.884 millones. La holding de la familia Pagani tiene una participación del 51% en Ingrear, por lo que este número representó poco más del 25% de la utilidad total. En 2023, la facturación consolidada de Arcor cayó un 1,6%, a \$ 1,91 billones. Su beneficio, en tanto, resultó de \$ 26.051,85 millones.

En primer lugar, la CNDC estableció que se debe desinvertir un volumen de capacidad de producción de molienda húmeda de maíz de 350 toneladas al día. Para esto, Arcor se desprenderá de los equipos de la planta de Arcor "PMHI".

Además, la nueva compañía

deberá poner a disposición al costo, por cinco años, un volumen de capacidad de producción equivalente a 200 toneladas al día de molienda húmeda. Este podrá ser adquirido y comercializado por uno o más competidores.

Asimismo, los precios de transferencia cobrados a Arcor deberán ser iguales o mayores a los precios que se les fijarán a los competidores. Las partes deberán cumplir con todos los pedidos de compra de competidores de Arcor siempre y cuando cuenten con stock suficiente. En ambos casos, estas condiciones se deben mantener al menos cinco años.

La CNDC dispuso también que la compañía contratar a un tercero especialista en cuestiones de defensa de la competencia, e independiente de las partes, para desarrollar un programa de compliance de antitrust.

Además, la compañía no podrá contratar empleados o ejecutivos de los competidores por al menos tres años. Y, por último, se dispuso que deberá exportar un volumen anual promedio no menor al equivalente a 550 toneladas al día de capacidad de producción durante un período de cinco años.

Consultados sobre el tema, voceros de Arcor indicaron que la compañía se comprometía con los requisitos establecidos por la CNDC. En ese sentido, destacaron que el cumplimiento de estas medidas no afectarán los niveles de producción actuales.

"Celebramos la aprobación de la Secretaría de Industria y Comercio del joint venture con Ingredion. Esta alianza permite posicionarnos en la producción de insumos de valor agregado esenciales en la industria, para comercializarlos en Argentina, Chile, Uruguay y otros países", agregaron los voceros.\_\_\_\_

INTERCEMENT NEGOCIA CON CSN

### Renuevan el plazo para definir la venta de Loma Negra

\_\_\_ Ignacio Ortiz

iortiz@cronista.com

Loma Negra dio a conocer ayer al mercado que su accionista controlante, la brasileña Intercement, firmó una nueva extensión del acuerdo de exclusividad con la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para una posible adquisición de acciones por el 100% de su capital social.

La mayor cementera argentina presentó la novedad a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la par de que su controlante lo hiciera ante las autoridades regulatorias del mercado brasileño, lo que permite retomar una larga negociación de venta.

El anuncio dio cuenta de que el accionista controlante indirecto de Loma Negra, InterCement Participações, informó a sus accionistas y al mercado en general la extensión del derecho de exclusividad que había vencido a mediados de julio sin que las partes pudieran llegar a un acuerdo.

Intercement había dado inicio en su país un proceso de convocatoria de acreedores en busca de renegociar parte de sus deudas, las que motivaban la intención de venta de su principal activo en la Argentina como lo es la compañía cementera Loma Negra.

El proceso competitivo es organizado por el Banco BTG Pactual y, desde el lunes, se enmarca también en el contexto de la Recuperación Extrajudicial iniciada por InterCement y otras empresas del grupo que permitió elevar a la Justicia del vecino país una propuesta de renegociación de deuda con la adhesión

de un tercio de sus acreedores.

Así, InterCement y su accionista controlante firmaron una nueva extensión del acuerdo que prevé el derecho de exclusividad con Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) en relación con una posible adquisición de acciones representativas del 100% de su capital social.

El nuevo plazo de negociación que se abre tendrá vigencia hasta el 16 de octubre de 2024, el cual podrá ser prorrogado automáticamente hasta el 16 de noviembre de 2024 en caso de que no haya sido objetado por los acreedores de acuerdo con los términos del Plan de Recuperación Extrajudicial.

La CSN es el mayor complejo siderúrgico de Brasil que opera

El nuevo plazo de negociación regirá hasta el 16 de octubre y podrá ser prorrogado hasta el 16 de noviembre

en acero, minería, logística, cemento y energía. Actualmente, entre sus activos, cuenta con una planta siderúrgica integrada; cinco unidades industriales, dos de las cuales están en el exterior; minas de mineral de hierro, piedra caliza, dolomita y estaño.

El grupo -con 30.000 empleados en todas sus operaciones- está presente en 17 estados brasileños y también opera Alemania y Portugal, también es un fuerte distribuidor de aceros planos; y participa en terminales portuarias; ferrocarriles; y en cuatro centrales hidroeléctricas.\_\_\_



Loma Negra es la principal cementera de la Argentina

NUEVO PRESIDENTE DESPUÉS DE 11 AÑOS

### La familia Blaquier renueva la conducción de Ledesma





'Charlie' Blaquier fue gerente general en 1990 y presidente en 2013; Alejandro ingresó a Ledesma en 1983

Alejandro reemplaza a su hermano 'Charlie'. El mayor también dejó el Comité Ejecutivo. Su hijo lo sucede en esa silla, con lo que ya son dos los miembros de la quinta generación en la mesa

### Vehículos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 105/2024

Apertura: 02/10/2024 - 10 hs.

ADQUISICIÓN DE SIETE (7) VEHÍCULOS CON DESTINO AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes - Oficina Pilegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151. Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental - de la ciudad de Santa. Fe FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS 🐭 efectuará el día 02 de Octubre de 2024 a las 10 horas en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes - Sala de Apertura, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151 - Planta 8a,a del Centro Administrativo Gubernamental - de la ciudad de Santa Fe. PARTICIPACION Y VALOR DEL PLIEGO: la adquisición del pliego no correspende per aplicación del Decreto Nº 1605/2024 (12/09/2024). VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS, \$2 268, INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes Officina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illia 1151 Entrepiso - Santa Fe. Tel.; (0342) 4506800 - internos 39466 / 68 / 78 Correo Electrónico, gestiondeconfrataciones@santale.gov.ar. Sitio Web: www.santafe.gov.ai

santate.gob.ar



\_\_\_ Juan Manuel Compte

\_ jcompte@cronista.com

Corría 1990. Hacía menos de 10 años que Carlos Herminio Blaquier, había ingresado a Ledesma y ya era gerente general. La empresa afrontaba severos problemas de rentabilidad. Charlie, como le dicen para diferenciarlo de su padre, tenía 36 años y cargaba con la responsabilidad para la que lo habían formado, prácticamente, desde que nació. Y, pese a su diploma de abogado (UBA, con diploma de honor), tampoco se imaginaba trabajando en otro lugar. De hecho, se moría de ganas por estar ahí, confesó alguna vez.

Lo concreto es que debia tomar una decisión crucial. Ledesma, el gigante agroindutrial que habían forjado su bisabuelo, Enrique Wollman, y su abuelo, Herminio Arrieta, tambaleaba y él había ideado el salvataje. Entre otras medidas drásticas, la carpeta recetaba 3200 despidos. Faltaba lo fundamental: la aprobación de su padre, Carlos Pedro, presidente del grupo desde hacía más de 20 años.

El "azucarero consorte" -como ironizaba el patriarca sobre sí mismo- se llevó la carpeta un fin de semana. "Esto te va a generar muchos problemas. Pero, si estás seguro, eso avanza", le respondió cuando se la devolvió. Fue la primera mano sobre el hombro, de muchas, que su hijo recibiría en adelante.

Segundo de los cinco hijos -mayor de los varones- que tuvieron Blaquier y Nelly Arrieta, la dueña real de Ledesma, Charlie fue la mano derecha de su padre hasta septiembre de 2013, cuando lo sucedió en la presidencia. Fue una escala prevista de un viaje que la familia había iniciado con el nuevo siglo: la profesionalización de una empresa que, pese a que sus acciones cotizan en la Bolsa porteña, le pertenece en más del 90 por ciento.

No fue fácil. Personaje enciclopédico, estrella con brillo propio, Carlos Pedro sumaba seis décadas en Ledesma, las últimas cuatro con el mando absoluto. Pero era lo que requería esa hoja de ruta trazada por sus hijos, quienes debían dejar la línea gerencial para estar sólo en el directorio -donde se regirían colegiadamente- y delegar el management en otras manos. Una revolución cultural para una organización con, hasta ese momento. 90 años de dueño único, acostumbrada a que "los presidentes de Ledesma morían en el cargo", como definió ácidamente uno de ellos. Así había pasado con Wollman (fallecido en 1927) y con su yerno, Arrieta (1970).

La mudanza de Charlie a la presidencia significó la búsqueda de un CEO. Los headhunters de Spencer Stuart cazaron a Javier Goñi, de Alpar- lemnes escoltas.\_\_\_

gatas, uno de los más reconocidos del mercado local. Asumido formalmente en junio de 2017, Goñi lideró la ejecución del Proyecto Génesis XXI. Elaborado con la asistencia de la consultora Bain, este plan estratégico se orientó a la reconversión del negocio, a mediano y largo plazo, y a la eficientización operativa y financiera de corto. Fundamentalmente, a reducir la abultada deuda del grupo, que superaba los \$ 2400 millones, casi el doble de su patrimonio. Unos u\$s 150 millones de entonces.

"Nuestra misión es pensar la Ledesma de los próximos 20 años", decía Charlie Blaquier hace una década. Con medio tramo recorrido, la foto ya es otra. Después de tres ejercicios en los que acumuló más de \$ 3000 millones en rojo, en 2021, cerró por primera vez un balance positivo: \$ 735,9 millones. Desde entonces, se mantuvo en la rentabilidad. En el año fiscal más reciente -junio de 2023 a mayo de 2024-, ganó \$ 39.160 millones. La deuda, que superaba los u\$s 40 millones hace un año, hoy ronda los u\$s 30 millones. Ya se cubre con el ebitda del grupo, en torno a los u\$s 130 millones.

En este presente dulce, el 8 de julio de 1954, Charlie, quien trabajaba en el viejo y sólido escritorio de madera que usó su abuelo, cumplió 70 años. En la reunión de directorio del martes, además de la aprobación del pago de \$ 2300 millones en dividendos, el board aprobó la renuncia de quien fue su presidente en los últimos 11 años. Lo reemplazó su hermano Alejandro, tres años menor (clase '57), el siguiente en la línea familiar.

También abogado (UCA), Alejandro había entrado a Ledesma en 1983 como "universitario en entrenamiento". Trabajó entre 1989 y 1991 en el estudio Nicholson y Cano. Retornó a casa en 1992, como gerente corporativo de Asuntos Legales. Se sienta en 2009 desde el directorio.

Alejandro encabeza un Comité Ejecutivo cuyo vicepresidente es Juan Ignacio Pereyra Iraola, hijo de María Helena, Mimi, la primogénita de Carlos Pedro y Nelly. También están otros dos hermanos: Santiago e Ignacio, Y la novedad: Carlos Alberto, hijo de Charlie, quien, por primera vez en cuatro décadas, no tiene vínculo formal con el grupo. Al igual que su padre, fallecido en marzo del año pasado, se convirtió en otro presidente de Ledesma que no morirá en el cargo.

En cambio, con Carlos III, ya son dos los integrantes de la quinta generación sentados a esa mesa. Homenaje a la leyenda que, grabada en la pared, se lee a la salida del ascensor en el piso 11 del edificio de Corrientes y Reconquista: "Continuar la obra, conservar la tradición". Con las banderas nacional y de Jujuy como so-

21 El Cronista | Jueves 19 de septiembre de 2024

# Info Technology



#### Microsoft se alía con BlackRock

El gigante tecnológico y el fondo de inversión anunciaron un acuerdo para invertir u\$s 100.000 millones en el desarrollo de centros de datos para inteligencia artificial



GT, Note y Hot serán las tres líneas de celulares que el fabricante Infinix traerá pronto a la Argentina

NUEVO COMPETIDOR EN EL MERCADO DE SMARTPHONES

### De la mano de Newsan, la marca de celulares Infinix llega al país

La empresa argentina, reconocida por sus productos de tecnología, amplió su propuesta gracias a una alianza con uno de los principales fabricantes de celulares de China

Adrián Mansilla

amansilla@cronista.com

La empresa argentina Newsan, conocida por marcas como Noblex, Atma o Philco, entre otras, trajo al país los teléfonos celulares de Infinix, con los que espera competir y crecer en el desafiante segmento medio-alto del mercado nacional.

Infinix es una marca de origen chino del grupo Transsion, que actualmente se encuentra en el top 10 de fabricantes a nivel de smartphones a nivel global, con gran difusión en Newsan Electrodomésticos.

mercados de Asia y en pleno crecimiento en Latinoamérica.

"Estamos contentos porque hemos cerrado esta alianza con el grupo Transsion, el quinto más importante de smartphones del mundo. Vamos a lanzar y desarrollar la presencia de Infinix en la Argentina. Es una marca innovadora, muy enfocada en el diseño y en los jóvenes, la generación Z. Son productos de alta tecnología, pero con una ecuación de valor muy competitiva", destacó Rafael Vieyra, director general de

Los primeros teléfonos de Infinix llegarán a las tiendas del país a fines de octubre, según anticipó la marca

Infinix aspira a obtener un 5% del market share de celulares y hasta podría haber equipos de producción nacional

#### INFINIX, EN PLENA EXPANSIÓN A **NIVEL REGIONAL**

Por su parte, Fabián Morales, Country Manager de Infinix Argentina, indicó: "Ser parte del grupo Transsion da a Infinix un gran soporte a nivel internacional. Lo que implica que diseñamos nuestros productos, fabricamos nuestros productos, distribuimos nuestros productos. Eso nos deja posicionados a nivel mundial en un lugar que nos permite competir con las primeras marcas".

Y añadió: "En 2021 desembarcamos en Latinoamérica y ya estamos operando en muchos países de la región, como ser México, Ecuador, Brasil, Perú, Chile. Y Argentina es, ahora, un desafío importante".

Desde el fabricante chino señalaron a El Cronista que el objetivo es alcanzar un 5% del

Argentina. Si bien no revelaron un plazo para cumplirlo, tienen en claro que será una tarea gradual, dado que ingresan en un sector muy peleado y hoy dominado por otras marcas de móviles tradicionales.

Asimismo, anticiparon a este diario que la fabricación de equipos móviles en el país, aprovechando el expertise y las instalaciones de Newsan, es otro de los hitos a los que aspiran.

#### LOS EQUIPOS DE INFINIX

En el anuncio de la alianza entre Infinix y Newsan, las compañías revelaron cuáles serán las tres líneas de productos que llegarán a los puntos de venta del país entre fines de octubre y principios de noviembre.

"El 'tanque', el producto destacado que tenemos en Infinix es la línea GT, un producto pensado 100% para una experiencia de gaming superior", subrayó Fabián Morales.

Se trata de smartphones basados en el procesador móvil Dimensity 8200, que poseen pantalla AMOLED con tasa de refresco de 144 Hz. También se destaca su cámara principal con resolución de 108 megapíxeles.

Luego se encuentran los móviles de la línea Note, que también apuntan a una gama media-alta. Este equipo integra procesador Helio 99, pantalla AMOLED de 120 Hz, cámara de 108 MP, NFC y parlantes JBL.

En el evento de presentación se mostró el modelo Note 40 Pro, que tiene pantalla de 6,78 pulgadas con resolución FHD+ (1080 × 2436 píxeles). Este sería otra de las puntas de lanza del fabricante chino en la Argentina, debido a sus buenas especificaciones técnicas.

Por último, la serie Hot será la de entrada de la marca. Sin embargo, señalaron que contarán con características relativamente altas, como 4 GB de memoria RAM, pantalla de 120 Hz y cámara de 108 MP.

Según señalaron desde Newsan e Infinix, los nuevos equipos estarán en un rango de precios que iniciará en los \$ 250.000 y llegará a \$ 1 millón para los modelos más potentes.

"Infinix llega a la Argentina con el objetivo de abrirse paso en un mercado súper competitivo. La idea es, desde la innovación y la calidad, ofrecer diferencias. Buscamos ofrecer tecnología de vanguardia, competitiva, apuntada a la generación Z, para construir liderazgo a través de calidad", concluyó el Country Manager market share de celulares en la de Infinix en Argentina.\_\_\_



#### Crisis en Venezuela

El excandidato presidencial opositor Edmundo González dijo que se vio obligado a firmar una carta en la que convalidaba la victoria del mandatario. "O firmaba o me atenía a las consecuencias", aseguró.

ESCALA LA TENSIÓN CON ISRAEL

### Nuevas explosiones en Líbano: después de los beepers, detonaron miles de walkie-talkies



Israel no ha hecho comentarios directos sobre las explosiones. BLOOMBERG

La cifra de víctimas asciende a 26 fallecidos y más de 3000 heridos, en el segundo día de incidentes. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo que es el "inicio de una nueva fase de la guerra"

- Raya Jalabi
- Malaika Kanaaneh Tapper
- Neri Zilber Mehul Srivastava

Walkie-talkies utilizados por Hezbollah fueron detonados en todo Líbano ayer, según informó la organización, matando al menos a 14 personas e hiriendo a más de 450, un día después de que miles de beepers explotaran en el país.

Las nuevas explosiones agravaron la conmoción en Líbano causada por el atentado sin precedentes perpetrado el martes mediante dispositivos electrónicos, por el que Hezbollah culpó a Israel y prometió vengarse. va fase de combates en su fron-

La organización e Israel ya están librando una guerra de desgaste a través de la frontera entre Israel y Líbano, que ha hecho temer un conflicto más amplio.

Los últimos muertos y heridos elevan el balance de los dos días de explosiones a 26 fallecidos, entre ellos al menos dos niños, y más de 3000 heridos. Casi 300 de los heridos en las explosiones del martes seguían en estado crítico ayer, tras las sangrientas escenas vividas en todo el Líbano.

Ayer, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, señaló en una base aérea de Israel que el país estaba entrando en una nueEl secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que está centrado en alcanzar un alto el fuego en Gaza

tera septentrional con Líbano.

Gallant habló después de que la 98 División del ejército israelí -que incluye paracaidistas y unidades de comando-recibiera la orden de trasladarse a la frontera norte de Israel, según una persona familiarizada con el asunto.

"El 'centro de gravedad' se

lo que significa que estamos asignando fuerzas, recursos y energía para el ámbito septentrional", declaró Gallant. "Creo que estamos en el inicio de una nueva fase de la guerra y debemos adaptarnos".

Ayer, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en una breve declaración: "Ya he dicho [que] devolveremos a los residentes del norte con seguridad a sus hogares. Y esto es precisamente lo que haremos".

Israel no ha hecho comentarios directos sobre las explosio-

Al cierre de esta edición, Hezbollah aún no había hecho comentarios sobre las explosiones del miércoles, pero culpó de las del martes a Israel. El grupo está shockeado por el ataque coordinado, que supuso un golpe humillante y desencadenó el pánico y la confusión generalizados.

Se espera que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aborde las fallas de seguridad sin precedentes en un discurso este jueves.

Muchos libaneses esperan con ansiedad la respuesta del grupo a los ataques coordinados. Pero, con sus redes de comunicación en gran parte destruidas, los expertos afirman que es difícil imaginar cómo podría lanzar una represalia inmediata.

Las nuevas explosiones se produjeron mientras el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmaba sobre los ataques con beepers que "el miedo y el terror desatados son profundos". Türk instó a los líderes mundiales a actuar "en defensa del derecho de todas las personas a vivir en paz y seguridad".

Türk afirmó que atacar a miles de personas, civiles o miembros de grupos armados, sin saber quién tenía los dispositivos ni dónde se encontraban, constituía una violación del derecho internacional.

Hezbollah e Israel se han enfrentado en un fuego transfronterizo desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, lo que ha hecho temer una guerra más está desplazando hacia el norte, amplia. Casi 24 horas después de las explosiones de los beepers, Hezbollah dijo que había lanzado cohetes contra posiciones de artillería israelíes al otro lado de la frontera, el primer ataque desde el atentado del martes que hizo temer una conflagración regional más amplia.

Consultados por las explosiones del martes, el secretario de Estado estado unidense, Antony Blinken, dijo ayer en El Cairo que estaba centrado en alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza que también pudiera traer la calma a la frontera entre Israel y Líbano.

Según Blinken, cuando Estados Unidos y otros mediadores creían estar avanzando hacia un acuerdo de este tipo, a menudo "se producía un acontecimiento que... amenazaba con ralentizarlo, detenerlo, hacerlo descarrilar".

El miércoles se produjeron otras explosiones, incluidas las de los walkie-talkies, en Beirut, Tiro, Baalbek y el valle de la Bekaa, así como en aldeas y ciudades dispersas del sur, según la NNA. La agencia de noticias estatal también dijo que había un intenso tráfico de drones de vigilancia sobre el sur del país. Todas estas son zonas con una fuerte presencia de Hezbollah.

Por segundo día consecutivo, circularon por las redes sociales imágenes escalofriantes de autos y motos incendiados, edificios en llamas y personas ensangrentadas que eran trasladadas a los hospitales en ambulancias.

En el funeral de Ghobeiry, suburbio del sur de Beirut, miles de personas se habían reunido para el entierro de un niño, dos miembros de Hezbollah y un trabajador sanitario muertos en las explosiones del martes.

El funeral, ya de por sí tenso, se vio interrumpido por un fuerte estruendo que resonó por encima de la procesión, provocando la huida en estampida de los asistentes, atemorizados.

Mientras sonaban las sirenas de las ambulancias, un hombre corrió entre la multitud gritando: "Le explotó en la mano". Un soldado libanés apostado cerca del funeral dijo que "habían explotado dos artefactos".....

RALENTIZACIÓN DE LA DEMANDA

### Hasta dónde puede llegar el precio del petróleo tras la caída récord

El desplome de los precios la semana pasada dio paso a un aluvión de cambios en las previsiones de los analistas, sin embargo, el mercado sigue caracterizándose por su fuerte volatilidad

\_\_\_ Amanda Chu \_\_\_ Lukanyo Mnyanda

Miles de ejecutivos del sector de los combustibles fósiles y líderes mundiales se reúnen esta semana en Houston (Texas) en Gastech, la mayor feria del sector del gas, en la capital estadounidense de la energía.

Gastech, que cada año se desplaza a distintas ciudades, vuelve a Estados Unidos, donde la producción de gas alcanza máximos históricos, los precios se mantienen bajos y el país se ha convertido en el principal exportador de gas natural licuado (GNL).

Uno de los temas a los que habrá que prestar atención en la conferencia de este año es cómo están sorteando los ejecutivos la incertidumbre regulatoria en el mayor país productor de gas del mundo. Quedan siete semanas de campaña para las elecciones presidenciales, en las que Donald Trump ha atacado repetidamente a Kamala Harris por el giro dado en su postura de prohibir el fracking, y las aprobaciones de proyectos para nuevas terminales de GNL siguen en el aire. La Administración Biden congeló los permisos para nuevas terminales en enero, pero un juez federal revocó la medida más tarde.

Canadá y México, por su parte, están recibiendo decenas de miles de millones de dólares en inversiones dirigidas al mercado asiático, mientras que la expansión de los proyectos estadounidenses se ha ralentizado.

#### ¿DÓNDE SE ASENTARÁN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO?

Este año ha sido un periodo curioso para quienes observan los mercados del petróleo.

A pesar de meses de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y de los crecientes indicios de ralentización de la demanda china, los precios del petróleo apenas se movieron de sus rangos relativamente estrechos. Y entonces, en el espacio de una semana, volvió la emoción cuando el precio cayó a niveles no vistos en casi tres años.

Cuando se produjo la ruptura de los rangos recientes, fue más rápida y brusca de lo que muchos esperaban, lo que provocó un aluvión de cambios en las previsiones de los analistas, que durante la mayor parte del año habían confiado en que los precios se mantendrían en torno a los u\$85 por barril.

En cambio, cayó por debajo de los u\$s70 por primera vez desde diciembre de 2021, antes de recuperarse ligeramente cuando una tormenta interrumpió la producción en el Golfo de México. Esto no duró y las apuestas bajistas de los hedge fund indican que es más probable que el precio se dirija hacia los u\$s60 el barril que hacia los u\$s80.

Martijn Rats, estratega jefe de materias primas de Morgan Stanley, y varios colegas escribieron que el movimiento de los precios había sido "más rápido y brusco" de lo previsto, al rebajar ligeramente su previsión para el cuarto trimestre sobre el crudo Brent en u\$s5 hasta los u\$s75 el barril. La previsión de Morgan Stanley, que el banco espera mantener el próximo año, fue respaldada por otros analistas.

Pero esta información sólo es útil hasta cierto punto en un mercado que sigue caracterizándose por una volatilidad que puede encontrar a muchos traders en el lado equivocado de los acontecimientos que mueven el mercado, ya sean datos económicos o eventos geopolíticos.

Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB, también cree que un promedio de u\$s75 por barril para el próximo año sería un valor justo para el crudo, pero advierte que las tendencias históricas indican que el precio suele moverse unos u\$s15 a cada lado de su promedio.

Esto significa que el crudo podría caer a u\$s60 el barril o subir a u\$s90 en cualquier momento, dependiendo de los titulares. Nitesh Shah, responsable de materias primas del proveedor de ETF WisdomTree, señala que lo más importante es dónde se asentará finalmente el precio entre esos amplios rangos.



La semana pasada cayó por debajo de los u\$s70 por primera vez desde 2021. BLOOMBERG

La debilidad de los datos económicos en China y el hecho de que los mercados de tasas de interés estén *priceando* cada vez másenormes rebajas de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. apoyarían la tesis de que el sentido de la trayectoria será a la baja debido al debilitamiento de la demanda.

Pero si la Fed consigue un aterrizaje suave [soft landing] en la economía, o si se produce una interrupción importante de la producción, los bajistas del petróleo podrían sufrir.

#### EL DILEMA DE LA OPEP

En medio de esa volatilidad, la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicaron sus informes mensuales sobre el petróleo que, como era de esperar, contenían mensajes contradictorios sobre las perspectivas de consumo. El cártel de productores rebajó sólo ligeramente su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo este año hasta 2 millones de barriles diarios, más del doble de lo previsto por la AIE.

Los inversores se inclinan más por la caída de los precios, y Fatih Birol, director de la AIE, podría sentirse reivindicado después de que la organización recibiera críticas constantes por sus opiniones pesimistas.

Para la OPEP, los acontecimientos de la semana pasada parecen haber contribuido poco a resolver el dilema de qué hacer con su capacidad sobrante. La decisión del grupo ampliado OPEP+ de retrasar al menos dos meses un plan para aumentar el suministro de petróleo no ha servido para sostener los precios de forma significativa.

Ello ha reforzado las dudas sobre si alguna vez será capaz de recuperar esos barriles ante el apagado crecimiento mundial y el debilitamiento estructural del apetito de China por el petróleo debido a los cambios demográficos y a la adopción de fuentes de energía más limpias. Pero a largo plazo, puede ser un error descartar la capacidad de la OPEP para "equilibrar" el mercado.

Algunos analistas, como David Allen de Octane Investments, creen que la demanda de los mercados emergentes aumentará el consumo de petróleo en los próximos años, mientras que el suministro adicional de los productores estadounidenses acabará por agotarse, devolviendo la iniciativa a la OPEP. También sostienen que aún no se ha decidido si las fuentes de energía renovables podrán sustituir a los hidrocarburos.

23

Allen espera que el Brent alcance los u\$s105 el barril en los próximos "años". Pero por ahora, los responsables políticos y los consumidores estarán contentos con los precios más bajos mientras duren.

#### Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ARSAT Convoca a la Licitación Pública Nacional N°01/2024

OBJETO: La presente Licitación Pública Nacional tiene por objeto la contratación del Servicio de Comedor para la Estación Terrena de ARSAT ubicada en Av. Gral. Juan Domingo Perón 7934, Benavídez, de conformidad con el detalle y condiciones que se establecen en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el Pliego de Especificaciones Técnicas.

#### LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE CONSULTAS/ACLARACIONES: LPub-01-2024-Comedor@arsat.com.ar

Hasta TRES (3) días hábiles antes de la apertura de las Ofertas. De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 h.

VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR.

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Oficinas de ARSAT, Av. Gral. Juan Domingo Perón 7934 (B1621BGZ) – Benavidez – Buenos Aires – Argentina, hasta el día 10 de octubre de 2024 a las 10:30 horas.

LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA: Oficinas de ARSAT, Av. Gral. Juan Domingo Perón 7934 (B1621BGZ) – Benavidez – Buenos Aires – Argentina, el día 10 de octubre de 2024 a las 11:00 horas. El Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas de esta licitación podrán ser consultados en el sitio Web https://www.arsat.com.ar/acerca-de-arsat/transparencia-activa/compras-y-contrataciones/







26°

MAÑANA

 $25^{\circ}$ 

MÁX



### **B** Lado B

### Messi y Galperin, los más "exitosos" según los profesionales sub-40



Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, con la Copa América que el conjunto nacional ganó este año en los Estados Unidos. FOTO: REUTERS

Para los jóvenes, el éxito es "tener un trabajo flexible que permita un balance entre vida personaly profesional", relevó IDEA

El Cronista **Buenos Aires** 

ara los jóvenes profesionales, poder balancear la vidapersonal con la laboral es clave. Buscan desarrollarse en sus carreras pero sin perder tiempo de ocio ni con su familia. Sus referentes para alcanzar eléxitosonLionelMessi, elastrodel fútbol argentino, y Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

Ocho de cada 10 jóvenes argentinos (78%) consideran que el éxito es "tener un trabajo flexible que permita un balance entre vida per- versitarios completos.

sonal y profesional", según un relevamiento realizado por IDEA entre profesionales sub-40.

Entre las respuestas, se destacaron otras como "tener un trabajo que permita la realización profesionaly aprender continuamente" (67%); "obtener un buen ingreso" (46%); y "serfelizeneltrabajo, más alládel sueldo y el cargo que se ocupe" (32%).

La encuesta se realizó durante agosto entre 479 jóvenes profesionales de hasta 40 años. Un dato a tener en cuenta es que el 83% de ellostenía estudios terciarios o uniSegún los encuestados, el principal habilitador del éxito en el país tiene que ver con una característica que se atribuye a los argentinos: capacidad de resiliencia y adaptabilidad

Para la mayoría de los jóvenes encuestados, la principal cualidad que define a una persona como exitosa en su trabajo es el desarrollo y crecimiento alcanzado. Mientras que, para siete de cada 10 jóvenes profesionales, el factor que más incide en el alcance del éxito es la práctica o la experiencia, por encimadetalentoolahabilidadnatural.

En ese sentido, asociaron con la palabra "éxito" a dos referentes: el más mencionado -por amplia mayoría- fue Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, seguido en un segundo lugar por Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, la empresa latinoamericana más valiosa del mundo.

"Los jóvenes consultados entienden que ha habido un cambio significativo en la noción de éxito profesional en comparación con generaciones anteriores. El factor que más mutó fue la preponderancia que hoy en día se le da al balance entre la vida laboral y la vida personal", explicó Luciana Paoletti, gerente de Contenidos y Comunicaciones de IDEA.

Consultados sobre la posibilidad de alcanzar el éxito en el país,

el 77% de los jóvenes profesionales encuestados cree que es posible y consideraron que existen oportunidades al mismo tiempo que, en muchos casos, las empresas u organizaciones en donde trabajan acompañan a sus colaboradores en el logro de sus metas.

"Paralos participantes del relevamiento, el principal desafío para alcanzar el éxito profesional en la Argentina es la situación socioeconómica, especialmente para el grupode 31 a 40 años. Sin embargo, el segmento de 20 a 30, es decir los más jóvenes, considera que los sueldos poco competitivos son el obstáculo número uno", agregó Paoletti.

Como contrapartida, los encuestados sostuvieron que el principal habilitador del éxito en el país tiene que ver con una característica que habitualmente se le atribuyealosargentinos: sucapacidad de resiliencia y adaptabilidad....